







#### Junio 22





## Pymes creen necesaria una reforma laboral e impositiva post pandemia - 22/jun - Cable Noticias Argentinas

IPA impulsa el "Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción", con el fin de lograr "la unidad del sector privado y el Gobierno nacional, en busca de un plan de desarrollo industrial".

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, consideró hoy necesario impulsar un "plan de medidas estratégicas para la post pandemia", que incluya una reforma impositiva y laboral, con el fin de reducir el nivel de informalidad que hay en la economía.

"Creo que es necesario consensuar medidas estratégicas para los próximos cinco años, pensando en la post pandemia. Es imperioso encontrar puntos de acuerdo entre Gobierno, empresas grandes, **pymes** y sindicatos para desarrollar a la industria", enfatizó el dirigente.

En diálogo con la agencia NA, **Rosato** advirtió que las **pymes** sufren hoy falta de financiamiento, competencia desleal y dificultades para mantener el empleo.

"El desarrollo pasa fundamentalmente por las **pymes**. Y este sector tiene que estar en la mesa de negociaciones para la agenda post pandemia, que necesita el aporte de todos los sectores", resaltó el empresario.





## Pymes industriales promueven acuerdo social para la reconstrucción de la economía - 22/jun - Cable Agencia Télam

Se trata del Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia.

Pequeños y medianos empresarios industriales, junto con representantes de los trabajadores y organizaciones sociales, impulsan el Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia, según difundieron hoy.

La iniciativa es abierta al sector privado y especialmente al Gobierno nacional, con miras a alcanzar un acuerdo para "impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto":

La propuesta contempla llegar al congreso el 17 de noviembre con acuerdos alcanzados entre el Gobierno, las grandes empresas, las **PyMEs** y el arco sindical.

"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo; si ya superamos esa etapa hoy también podemos pensar en renacer otra vez", afirmó el presidente de **Industriales PyMEs Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**.





"La crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **PyMEs** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza", indicó IPA.

El encuentro, anticipó el nucleamiento, buscará plantear un análisis de situación nacional e internacional para luego elaborar propuestas que conformen un programa de desarrollo de la industria y medidas específicas necesarias para crear empleo y ganar competitividad.





### Impulsan congreso de diálogo social para reconstruir la actividad de las fábricas – 22/jun - baenegocios.com

Empresarios y sindicalistas realizarán el Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción con el objetivo de "configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia

Empresarios y sindicatos industriales, junto a organizaciones sociales y con la invitación al Gobierno nacional, impulsan la realización del Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción con el objetivo de "configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia". La organización del cónclave está abierta ya que convocaron a la unidad de todo el sector privado para impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto.

El evento está planificado para el 17 de noviembre próximo y se reunirán **pymes** y grandes empresas industriales junto a todo el arco sindical y social para "dejar de pensar en las necesidades de cada uno de los sectores y encontrar puntos de encuentro en la agenda que se puedan aplicar inmediatamente, que generen empleo y dinamicen el consumo".

"Este es el momento de dejar de lado los intereses sectoriales y poner el hombro por la Argentina. Para eso debemos implementar un verdadero diálogo, abierto y en donde se puedan sentar todos los actores que sientan la necesidad de aportar a la reconstrucción del país. Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo. Si ya superamos esa etapa, hoy también podemos pensar en renacer otra vez", afirmó el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**.



# BAE

Según la entidad **pyme**, "la crisis sanitaria disparada por la pandemia del coronavirus sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **pymes** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza".

"En los últimos días se hizo más fuerte el sentimiento de angustia y depresión de parte de muchos empresarios **pymes** que, en el mejor de los casos, están endeudados y sin esperanzas de conseguir mejoras en el futuro. Esa sensación inevitablemente se traslada a los trabajadores, que son parte del eslabón más débil de la cadena. Nos merecemos soñar con un país que salga adelante y para eso tenemos que empezar a construirlo desde ahora", afirmó **Rosato**.

El encuentro buscará plantear un análisis de situación nacional e internacional para "ser certeros en el escenario que dejó la pandemia, para luego elaborar una serie de propuestas que conformen un programa de desarrollo de la industria y las medidas específicas necesarias para crear empleo y ganar competitividad", sostuvo un comunicado de prensa.

Allí piden por la participación de autoridades del Gobierno nacional "para que la actividad sea un complemento para la gestión, además de la importancia de su rol como garante del diálogo entre todos los argentinos por tener la validación democrática".





Si bien "la impronta nació de una identidad **pyme** industrial", **Rosato** pidió evitar límites que generen exclusión y llamó a todas las entidades fabriles y a las organizaciones sindicales y sociales "a ser parte de una gesta histórica para la Argentina, en donde flameen todas las banderas representativas detrás de los símbolos nacionales".

"No debemos perder nuestras identidades sino que tenemos que sumar fuerzas para que cada uno realice su aporte genuino. Es momento de sumar, de juntarnos y de poner todo a favor de la gente que más lo necesita desde el lugar que más sabe cada uno. Los empresarios generando empleo, los trabajadores desarrollando sus tareas, las desempleados preparados para retornar al trabajo, y el Gobierno uniendo a los argentinos", afirmó **Rosato**.

Según señalaron sus organizadores, el evento está pensado para ser presencial con la aplicación de un fuerte protocolo de seguridad sanitaria permita compartir el espacio todas que con las representaciones, aunque también contará con la modalidad virtual. "Al mismo tiempo se buscará implementar una sociedad con los medios de comunicación, esenciales durante toda la cuarentena para concientizar del cuidado de la población, para que sean reproductores de la noticia en todo el país", destacó la comunicación.



### somos > pymes

### PYMES impulsan la creación del Primer Congreso Industrial - 22/jun - somospymes.com.ar

Pequeños y medianos empresarios industriales, junto con representantes de los trabajadores y organizaciones sociales, impulsan el Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción. El objetivo es generar un nuevo acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia.

La iniciativa es abierta al sector privado y especialmente al Gobierno nacional, en busca de alcanzar un acuerdo para "impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto": La propuesta contempla llegar al congreso el 17 de noviembre con acuerdos alcanzados entre el Gobierno, las grandes empresas, las **PYMES** y el arco sindical.

"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo; si ya superamos esa etapa hoy también podemos pensar en renacer otra vez", subrayó el presidente de **Industriales PyMEs Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**.

"La crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **PYMES** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza", graficó la entidad.

El encuentro, anticipó el nucleamiento, buscará plantear un análisis de situación nacional e internacional para luego elaborar propuestas que conformen un programa de desarrollo de la industria y medidas específicas necesarias para crear empleo y ganar competitividad.





## PyMEs industriales promueven acuerdo social para la reconstrucción de la economía - 22/jun - noticiasde.com.ar

Pequeños y medianos empresarios industriales, junto con representantes de los trabajadores y organizaciones sociales, impulsan el Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia, según difundieron hoy.

La iniciativa es abierta al sector privado y especialmente al Gobierno nacional, con miras a alcanzar un acuerdo para "impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto": La propuesta contempla llegar al congreso el 17 de noviembre con acuerdos alcanzados entre el Gobierno, las grandes empresas, las **PyMEs** y el arco sindical.

"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo; si ya superamos esa etapa hoy también podemos pensar en renacer otra vez", afirmó el presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato. "La crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las PyMEs industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza", indicó IPA.

El encuentro, anticipó el nucleamiento, buscará plantear un análisis de situación nacional e internacional para luego elaborar propuestas que conformen un programa de desarrollo de la industria y medidas específicas necesarias para crear empleo y ganar competitividad





### Pymes creen necesaria una reforma laboral e impositiva «post pandemia» - 22/jun - conclusion.com.ar

"Es necesario consensuar medidas estratégicas para los próximos cinco años. Es imperioso encontrar puntos de acuerdo entre Gobierno, empresas grandes, **pymes** y sindicatos", enfatizó el dirigente del sector.

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, consideró hoy necesario impulsar un «plan de medidas estratégicas para la post pandemia», que incluya una reforma impositiva y laboral, con el fin de reducir el nivel de informalidad que hay en la economía.

«Creo que es necesario consensuar medidas estratégicas para los próximos cinco años, pensando en la post pandemia. Es imperioso encontrar puntos de acuerdo entre Gobierno, empresas grandes, **pymes** y sindicatos para desarrollar a la industria», enfatizó el dirigente.

**Rosato** advirtió que las **pymes** sufren hoy falta de financiamiento, competencia desleal y dificultades para mantener el empleo.

«El desarrollo pasa fundamentalmente por las **pymes**. Y este sector tiene que estar en la mesa de negociaciones para la agenda post pandemia, que necesita el aporte de todos los sectores», resaltó el empresario.

IPA -junto con sindicatos, organizaciones sociales y otras cámaras empresarias- impulsa el «Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción», con el fin de lograr «la unidad del sector privado y el Gobierno nacional, en busca de un plan de desarrollo industrial», subrayó **Rosato**.





Ese evento está planificado para el 17 de noviembre próximo y, según IPA, servirá para «encontrar puntos de encuentro que se puedan aplicar inmediatamente, que generen empleo y dinamicen el consumo».

«Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo. Si ya superamos esa etapa, hoy también podemos pensar en renacer otra vez», resaltó la entidad, en la convocatoria al Congreso.

En ese sentido, advirtió que la crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus «sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **pymes** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza».

«En los últimos días, se hizo más fuerte el sentimiento de angustia y depresión de parte de muchos empresarios **pymes** que, en el mejor de los casos, están endeudados y sin esperanzas de conseguir mejoras. Esa sensación inevitablemente se traslada a los trabajadores, que son parte del eslabón más débil de la cadena», alertó IPA.



## **AGENHOY**

Se trata del Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia - 22/jun - agenhoy.com.ar

Pequeños y medianos empresarios industriales, junto con representantes de los trabajadores y organizaciones sociales, impulsan el Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia, según difundieron hoy.

La iniciativa es abierta al sector privado y especialmente al Gobierno nacional, con miras a alcanzar un acuerdo para «impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto»:

La propuesta contempla llegar al congreso el 17 de noviembre con acuerdos alcanzados entre el Gobierno, las grandes empresas, las **PyMEs** y el arco sindical.

«Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo; si ya superamos esa etapa hoy también podemos pensar en renacer otra vez», afirmó el presidente de **Industriales PyMEs Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**.

«La crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **PyMEs** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza», indicó IPA.



## **AGENHOY**

El encuentro, anticipó el nucleamiento, buscará plantear un análisis de situación nacional e internacional para luego elaborar propuestas que conformen un programa de desarrollo de la industria y medidas específicas necesarias para crear empleo y ganar competitividad.





### Impulsan el Primer Congreso para el Consenso del Trabajo y la Producción - 22/jun - bcrnews.com.ar

Pequeños y medianos empresarios industriales organizaron el evento ante la necesidad de configurar un acuerdo social para reconstruir la economía tras la pandemia.

Con el objetivo de "impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto", pequeños y medianos empresarios industriales, junto a representantes de los trabajadores y organizaciones sociales, presentaron el Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción.

Se trata de una iniciativa abierta al sector privado y al Gobierno nacional, ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía post pandemia, según explicaron este lunes. La propuesta contempla llegar al congreso del 17 de noviembre con convenios alcanzados entre el Gobierno, las grandes empresas, las **PyMEs** y el sector sindical.

En este marco, el presidente de **Industriales PyMEs Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, expresó: "Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo; si ya superamos esa etapa hoy también podemos pensar en renacer otra vez".

"La crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **PyMEs** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza", finalizó el directivo.





## El sector Pyme reclama una reforma laboral e impositiva para la post pandemia - 22/jun - diariopulse.com

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, consideró hoy necesario impulsar un «plan de medidas estratégicas para la post pandemia», que incluya una reforma impositiva y laboral, con el fin de reducir el nivel de informalidad que hay en la economía.

«Creo que es necesario consensuar medidas estratégicas para los próximos cinco años, pensando en la post pandemia. Es imperioso encontrar puntos de acuerdo entre Gobierno, empresas grandes, **pymes** y sindicatos para desarrollar a la industria», enfatizó el dirigente.

**Rosato** advirtió a la agencia Noticias Argentinas que las **pymes** sufren hoy falta de financiamiento, competencia desleal y dificultades para mantener el empleo.

«El desarrollo pasa fundamentalmente por las **pymes**. Y este sector tiene que estar en la mesa de negociaciones para la agenda post pandemia, que necesita el aporte de todos los sectores», resaltó el empresario.



### Parotana directo o

Pymes industriales promueven acuerdo social para la reconstrucción de la economía - 22/jun - panoramadirecto.com

Se trata del Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia.





## Pymes Industriales Promueven Acuerdo Social Para La Reconstrucción De La Economía - 22/jun - radiodogo.com

Se trata del Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia.



#### Junio 23





#### Congreso Industrial - 23/jun - La Prensa - Noticiero

Empresarios industriales, junto con representantes de los trabajadores y organizaciones sociales, impulsan el Primer Congreso Industrial para el consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía post pandemia, y convocaron a la unidad de todo el sector privado, más la incorporación fundamental del Gobierno nacional, para impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto. El evento está planificado para el 17 de noviembre próximo y se reunirán pymes y grandes empresas industriales junto a todo el arco sindical y social para "dejar de pensar en las necesidades de cada uno de los sectores y encontrar puntos de encuentro en la agenda que se puedan aplicar inmediatamente, que generen empleo y dinamicen el consumo", afirmó el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.





## Pymes industriales promueven acuerdo social para una reconstrucción de la economía – 23/jun– Diario Crónica (Comodoro Rivadavia) - Pág.11 - Nacionales

POSPANDEMIA. INICIARAN UNA RONDA DE CONSULTAS CON GOBIERNO, EMPRESAS Y EL ARCO SINDICAL

"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo; si ya superamos esa etapa hoy también podemos pensar en renacer otra vez", afirmaron dirigentes empresariales.

Pequeños y medianos empresarios industriales, junto con representantes de los trabajadores y organizaciones sociales, impulsan el Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia, según difundieron.

La iniciativa es abierta al sector privado y especialmente al Gobierno nacional, con miras a alcanzar un acuerdo para "impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto". La propuesta contempla llegar al Congreso el 17 de noviembre con acuerdos alcanzados entre el Gobierno, las grandes empresas, las **Pymes** y el arco sindical.

"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo; si ya superamos esa etapa hoy también podemos pensar en renacer otra vez", afirmó el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**.





"La crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **Pymes** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza", indicó IPA. El encuentro, anticipó el nucleamiento, buscará plantear un análisis de situación nacional e internacional para luego elaborar propuestas que conformen un programa de desarrollo de la industria y medidas específicas necesarias para crear empleo y ganar competitividad.





### Pymes creen necesaria una reforma laboral e impositiva - 23/jun - elancasti.com.ar

Las industrias consideraron que es necesario consensuar con el Gobierno los próximos cinco años. **Pymes** creen necesaria una reforma laboral e impositiva

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, consideró necesario impulsar un "plan de medidas estratégicas para la post pandemia", que incluya una reforma impositiva y laboral, con el fin de reducir el nivel de informalidad que hay en la economía.

"Creo que es necesario consensuar medidas estratégicas para los próximos cinco años, pensando en la post pandemia. Es imperioso encontrar puntos de acuerdo entre Gobierno, empresas grandes, **pymes** y sindicatos para desarrollar a la industria", enfatizó el dirigente.

**Rosato** advirtió que las **pymes** sufren hoy falta de financiamiento, competencia desleal y dificultades para mantener el empleo. "El desarrollo pasa fundamentalmente por las **pymes**. Y este sector tiene que estar en la mesa de negociaciones para la agenda post pandemia, que necesita el aporte de todos los sectores", resaltó el empresario.

IPA -junto con sindicatos, organizaciones sociales y otras cámaras empresarias- impulsa el "Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción", con el fin de lograr "la unidad del sector privado y el Gobierno nacional, en busca de un plan de desarrollo industrial", subrayó **Rosato**.



#### elancasti .com.ar

Ese evento está planificado para el 17 de noviembre próximo y, según IPA, servirá para "encontrar puntos de encuentro que se puedan aplicar inmediatamente, que generen empleo y dinamicen el consumo".

"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo. Si ya superamos esa etapa, hoy también podemos pensar en renacer otra vez", resaltó la entidad, en la convocatoria al Congreso.

En ese sentido, advirtió que la crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus "solo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **pymes** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza".

"En los últimos días, se hizo más fuerte el sentimiento de angustia y depresión de parte de muchos empresarios **pymes** que, en el mejor de los casos, están endeudados y sin esperanzas de conseguir mejoras", alertó.





## Pymes industriales promueven acuerdo social para la reconstrucción de la economía - 23/jun - diariovictoria.com.ar

**Pymes** industriales promueven acuerdo social para la reconstrucción de la economía

Se trata del Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia.

Pequeños y medianos empresarios industriales, junto con representantes de los trabajadores y organizaciones sociales, impulsan el Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia, según difundieron hoy.

La iniciativa es abierta al sector privado y especialmente al Gobierno nacional, con miras a alcanzar un acuerdo para «impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto»:

La propuesta contempla llegar al congreso el 17 de noviembre con acuerdos alcanzados entre el Gobierno, las grandes empresas, las **PyMEs** y el arco sindical.

«Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo; si ya superamos esa etapa hoy también podemos pensar en renacer otra vez», afirmó el presidente de **Industriales PyMEs Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**.





«La crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **PyMEs** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza», indicó IPA.

El encuentro, anticipó el nucleamiento, buscará plantear un análisis de situación nacional e internacional para luego elaborar propuestas que conformen un programa de desarrollo de la industria y medidas específicas necesarias para crear empleo y ganar competitividad.





## Pymes industriales promueven acuerdo social para la reconstrucción de la economía - 23/jun - despachantesargentinos.com

Pequeños y medianos empresarios industriales, junto con representantes de los trabajadores y organizaciones sociales, impulsan el Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia, según difundieron hoy.

La iniciativa es abierta al sector privado y especialmente al Gobierno nacional, con miras a alcanzar un acuerdo para "impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto":

La propuesta contempla llegar al congreso el 17 de noviembre con acuerdos alcanzados entre el Gobierno, las grandes empresas, las **PyMEs** y el arco sindical.

"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo; si ya superamos esa etapa hoy también podemos pensar en renacer otra vez", afirmó el presidente de **Industriales PyMEs Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**.

"La crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **PyMEs** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza", indicó IPA.





El encuentro, anticipó el nucleamiento, buscará plantear un análisis de situación nacional e internacional para luego elaborar propuestas que conformen un programa de desarrollo de la industria y medidas específicas necesarias para crear empleo y ganar competitividad.





### Pymes: Reforma laboral e impositiva - 22/jun - surenio.com.ar

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, consideró necesario impulsar un "plan de medidas estratégicas para la pospandemia", que incluya una reforma impositiva y laboral, con el fin de reducir el nivel de informalidad que hay en la economía.

Es necesario consensuar medidas estratégicas para los próximos cinco años, afirmaron desde la entidad. "Creo que es necesario consensuar medidas estratégicas para los próximos cinco años, pensando en la pospandemia. Es imperioso encontrar puntos de acuerdo entre Gobierno, empresas grandes, **pymes** y sindicatos para desarrollar a la industria", enfatizó el dirigente.

En diálogo con la agencia NA, **Rosato** advirtió que las **pymes** sufren hoy falta de financiamiento, competencia desleal y dificultades para mantener el empleo.

"El desarrollo pasa fundamentalmente por las **pymes**. Y este sector tiene que estar en la mesa de negociaciones para la agenda post pandemia, que necesita el aporte de todos los sectores", resaltó el empresario.

IPA -junto con sindicatos, organizaciones sociales y otras cámaras empresarias- impulsa el "Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción", con el fin de lograr "la unidad del sector privado y el Gobierno nacional, en busca de un plan de desarrollo industrial", subrayó **Rosato**.





Ese evento está planificado para el 17 de noviembre y, según IPA, servirá para "encontrar puntos de encuentro que se puedan aplicar inmediatamente, que generen empleo y dinamicen el consumo".

"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo. Si ya superamos esa etapa, hoy también podemos pensar en renacer otra vez", resaltó la entidad, en la convocatoria al Congreso.

En ese sentido, advirtió que la crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus "sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **pymes** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza".

"En los últimos días, se hizo más fuerte el sentimiento de angustia y depresión de parte de muchos empresarios **pymes** que, en el mejor de los casos, están endeudados y sin esperanzas de conseguir mejoras. Esa sensación inevitablemente se traslada a los trabajadores, que son parte del eslabón más débil de la cadena", alertó IPA.





## Las Pymes ya piden una reforma laboral para la pospandemia - 23/jun - infogremiales.com.ar

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, consideró necesario impulsar un "plan de medidas estratégicas para la post pandemia", que incluya una reforma impositiva y laboral, con el fin de reducir el nivel de informalidad que hay en la economía.

"Creo que es necesario consensuar medidas estratégicas para los próximos cinco años, pensando en la post pandemia. Es imperioso encontrar puntos de acuerdo entre Gobierno, empresas grandes, **pymes** y sindicatos para desarrollar a la industria", enfatizó el dirigente.

En diálogo con la agencia NA, **Rosato** advirtió que las **pymes** sufren hoy falta de financiamiento, competencia desleal y dificultades para mantener el empleo.

"El desarrollo pasa fundamentalmente por las **pymes**. Y este sector tiene que estar en la mesa de negociaciones para la agenda post pandemia, que necesita el aporte de todos los sectores", resaltó el empresario.

IPA -junto con sindicatos, organizaciones sociales y otras cámaras empresarias- impulsa el "Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción", con el fin de lograr "la unidad del sector privado y el Gobierno nacional, en busca de un plan de desarrollo industrial", subrayó **Rosato**.

Ese evento está planificado para el 17 de noviembre próximo y, según IPA, servirá para "encontrar puntos de encuentro que se puedan aplicar inmediatamente, que generen empleo y dinamicen el consumo".





"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo. Si ya superamos esa etapa, hoy también podemos pensar en renacer otra vez", resaltó la entidad, en la convocatoria al Congreso.

En ese sentido, advirtió que la crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus "sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **pymes** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza".

"En los últimos días, se hizo más fuerte el sentimiento de angustia y depresión de parte de muchos empresarios **pymes** que, en el mejor de los casos, están endeudados y sin esperanzas de conseguir mejoras. Esa sensación inevitablemente se traslada a los trabajadores, que son parte del eslabón más débil de la cadena", alertó IPA.





## Las Pymes ya piden una reforma laboral para la pospandemia - 23/jun - corrientesinfo.com

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, consideró necesario impulsar un "plan de medidas estratégicas para la post pandemia", que incluya una reforma impositiva y laboral, con el fin de reducir el nivel de informalidad que hay en la economía.

"Creo que es necesario consensuar medidas estratégicas para los próximos cinco años, pensando en la post pandemia. Es imperioso encontrar puntos de acuerdo entre Gobierno, empresas grandes, **pymes** y sindicatos para desarrollar a la industria", enfatizó el dirigente.

En diálogo con la agencia NA, **Rosato** advirtió que las **pymes** sufren hoy falta de financiamiento, competencia desleal y dificultades para mantener el empleo.

"El desarrollo pasa fundamentalmente por las **pymes**. Y este sector tiene que estar en la mesa de negociaciones para la agenda post pandemia, que necesita el aporte de todos los sectores", resaltó el empresario.

IPA -junto con sindicatos, organizaciones sociales y otras cámaras empresarias- impulsa el "Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción", con el fin de lograr "la unidad del sector privado y el Gobierno nacional, en busca de un plan de desarrollo industrial", subrayó **Rosato**.

Ese evento está planificado para el 17 de noviembre próximo y, según IPA, servirá para "encontrar puntos de encuentro que se puedan aplicar inmediatamente, que generen empleo y dinamicen el consumo".





"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo. Si ya superamos esa etapa, hoy también podemos pensar en renacer otra vez", resaltó la entidad, en la convocatoria al Congreso.

En ese sentido, advirtió que la crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus "sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **pymes** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza".

"En los últimos días, se hizo más fuerte el sentimiento de angustia y depresión de parte de muchos empresarios **pymes** que, en el mejor de los casos, están endeudados y sin esperanzas de conseguir mejoras. Esa sensación inevitablemente se traslada a los trabajadores, que son parte del eslabón más débil de la cadena", alertó IPA.





## Pymes industriales promueven acuerdo social para la reconstrucción de la economía - 23/jun - noticiasagropecuarias.com

BUENOS AIRES (NAP). Pequeños y medianos empresarios industriales, junto con representantes de los trabajadores y organizaciones sociales, impulsan el 1er Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia.

La iniciativa es abierta al sector privado y especialmente al Gobierno nacional, con miras a alcanzar un acuerdo para "impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto": La propuesta contempla llegar al congreso el 17 de noviembre con acuerdos alcanzados entre el Gobierno, las grandes empresas, las **PyMEs** y el arco sindical. "Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo; si ya superamos esa etapa hoy también podemos pensar en renacer otra vez", afirmó el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**.

"La crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **pymes** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza", indicó IPA. El encuentro, anticipó el nucleamiento, buscará plantear un análisis de situación nacional e internacional para luego elaborar propuestas que conformen un programa de desarrollo de la industria y medidas específicas necesarias para crear empleo y ganar competitividad. (Noticias AgroPecuarias)



## Ctes hoy

## Las Pymes ya piden una reforma laboral para la pospandemia - 23/jun - corrienteshoy.com

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, consideró necesario impulsar un "plan de medidas estratégicas para la post pandemia", que incluya una reforma impositiva y laboral, con el fin de reducir el nivel de informalidad que hay en la economía.

"Creo que es necesario consensuar medidas estratégicas para los próximos cinco años, pensando en la post pandemia. Es imperioso encontrar puntos de acuerdo entre Gobierno, empresas grandes, pymes y sindicatos para desarrollar a la industria", enfatizó el dirigente.

En diálogo con la agencia NA, Rosato advirtió que las pymes sufren hoy falta de financiamiento, competencia desleal y dificultades para mantener el empleo.

"El desarrollo pasa fundamentalmente por las pymes. Y este sector tiene que estar en la mesa de negociaciones para la agenda post pandemia, que necesita el aporte de todos los sectores", resaltó el empresario.

IPA -junto con sindicatos, organizaciones sociales y otras cámaras empresarias- impulsa el "Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción", con el fin de lograr "la unidad del sector privado y el Gobierno nacional, en busca de un plan de desarrollo industrial", subrayó Rosato.

Ese evento está planificado para el 17 de noviembre próximo y, según IPA, servirá para "encontrar puntos de encuentro que se puedan aplicar inmediatamente, que generen empleo y dinamicen el consumo".



## Ctes hoy

"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo. Si ya superamos esa etapa, hoy también podemos pensar en renacer otra vez", resaltó la entidad, en la convocatoria al Congreso.

En ese sentido, advirtió que la crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus "sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las pymes industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza".

"En los últimos días, se hizo más fuerte el sentimiento de angustia y depresión de parte de muchos empresarios pymes que, en el mejor de los casos, están endeudados y sin esperanzas de conseguir mejoras. Esa sensación inevitablemente se traslada a los trabajadores, que son parte del eslabón más débil de la cadena", alertó IPA.



## DEMOCRACIA

## Pymes industriales promueven acuerdo social para una reconstrucción de la economía - 23/jun - diariodemocracia.com

"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo; si ya superamos esa etapa hoy, también podemos pensar en renacer otra vez", afirmaron dirigentes empresariales.

Pequeños y medianos empresarios industriales, junto con representantes de los trabajadores y organizaciones sociales, impulsan el Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia, según difundieron.

La iniciativa es abierta al sector privado y especialmente al Gobierno nacional, con miras a alcanzar un acuerdo para "impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto".

La propuesta contempla llegar al Congreso el 17 de noviembre con acuerdos alcanzados entre el Gobierno, las grandes empresas, las **Pymes** y el arco sindical.

"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo; si ya superamos esa etapa hoy también podemos pensar en renacer otra vez", afirmó el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**.



## DEMOCRACIA

"La crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus solo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **Pymes** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza", indicó IPA.

El encuentro, anticipó el nucleamiento, buscará plantear un análisis de situación nacional e internacional para luego elaborar propuestas que conformen un programa de desarrollo de la industria y medidas específicas necesarias para crear empleo y ganar competitividad.



#### Junio 24





## Empresarios industriales y representantes de los trabajadores promueven un acuerdo social - 24/jun - diariosanrafael.com.ar

Representantes de los trabajadores y organizaciones sociales, junto a pequeños y medianos empresarios industriales, impulsan el Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Reconstrucción de la Economía Pospandemia ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a lo que podría ocurrir por la continuidad de la cuarentena o el distanciamiento social obligatorio.

Lo que se propone es una iniciativa abierta al sector privado y especialmente al Gobierno nacional, con miras a alcanzar un acuerdo para impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto. Se busca que la propuesta llegue al Congreso el 17 de noviembre, tras acuerdos alcanzados entre el Gobierno, el arco sindical, las grandes empresas y las **pymes**.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) explicó a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael que "la idea es que ese Congreso esté formado por todo el sector industrial, todas las cámaras industriales de nivel nacional junto los sindicatos industriales, las organizaciones sociales y las grandes empresas, es decir toda el arca industrial donde también es fundamental la presencia del Gobierno".



## San Rafael

"Creo que estamos en una situación donde no es fácil la problemática de los sectores, que no se ven todos afectados de la misma manera, habiendo más de un 50% que están en situación crítica y realmente, frente a un escenario oscuro donde la pandemia hace que no podamos tener previsibilidad de lo que va a pasar el día de mañana porque no cede. Vemos cómo la situación se agrava y esto lógicamente agrava la economía. Cuando hablamos de 'economía' nos referimos a la industria, a las **pymes** que están en situación complicada trabajando a una capacidad instalada de entre el 15% y el 20% y, con la extensión de la pandemia, hay que pensar en medidas muy concretas para todos los sectores", señaló, y agregó que hay cuatro ejes fundamentales: energía, financiamiento ya que es clave la falta de créditos, competitividad en cuanto a las medidas tomadas para controlar precios, y medidas laborales para que se pueda convivir con los trabajadores de forma "armoniosa" buscando la mejor solución ante la crisis.

"Son momentos en que tenemos que acompañarnos todos, trabajar en conjunto, no buscar ventajas, aprovechar una situación de desgracia como la que vivimos y ayudarnos", destacó.

El Congreso que planean buscará plantear un análisis de la situación nacional e internacional para luego elaborar propuestas que conformen un programa de desarrollo de la industria y medidas específicas necesarias para crear empleo y ganar competitividad.



#### Junio 25





## Pymes industriales convocan a un congreso para buscar soluciones a la crisis - 25/jun - CNN Radio Argentina

(CNN Radio Argentina)—El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, dijo este miércoles en CNN Radio que se han perdido 18 mil puestos de trabajo en el sector en el marco de la pandemia y convocó a un congreso industrial para buscar soluciones a la crisis.

"Cerraron 1.174 **Pymes** industriales. Se han perdido 18 mil puestos de trabajo. Se debe a esta pandemia que nos ha pegado muy fuerte", sostuvo el empresario en CNN Primera Mañana que se transmite en dúplex con CNN en Español.

En ese marco, **Rosato** dijo que "tenemos que buscar medidas urgentes para mantener de pie a las **Pymes** industriales" y señaló que "mientras más perdamos más dependemos del mercado externo".

Además, el empresario anunció que se está trabajando en un primer congreso industrial que se realizará el 1 de julio de manera virtual.

"Vamos a participar todos los industriales **Pymes** a nivel nacional. Vamos a unirnos con los sindicatos industriales, organizaciones sociales y el gobierno. Esta discusión tiene que ver cómo sobrellevamos esta pandemia y qué vamos a hacer en la post pandemia, qué medidas vamos a tomar en la búsqueda del desarrollo industrial, recuperación de empleos y reforma laboral impositiva", enfatizó.





**Rosato** dijo que en el país "el 50 por ciento de los trabajadores están en el trabajo informal" y precisó que las **Pymes** necesitan "financiamientos blandos a tasa cero".

Y añadió: "El gobierno está tratando de buscar por todos los medios de darnos el financiamiento que necesitamos para producir y pagar salarios. Necesitamos medidas urgentes porque las **Pymes** siguen cerrando".

En ese sentido, dijo que "la crisis se sigue profundizando" y advirtió que hay sectores como el metalúrgico que están muy afectados por la emergencia.





## Pymes industriales promueven acuerdo social para la reconstrucción de la economía - 25/jun - eltribuno.com

25 DE JUNIO 2020 - 21:12 Se trata del Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia.

Pequeños y medianos empresarios industriales, junto con representantes de los trabajadores y organizaciones sociales, impulsan el Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción ante la necesidad de configurar un acuerdo social de cara a la reconstrucción de la economía pospandemia, según difundieron hoy.

La iniciativa es abierta al sector privado y especialmente al Gobierno nacional, con miras a alcanzar un acuerdo para "impulsar un plan de desarrollo industrial conjunto":

La propuesta contempla llegar al congreso el 17 de noviembre con acuerdos alcanzados entre el Gobierno, las grandes empresas, las **PyMEs** y el arco sindical.

"Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo; si ya superamos esa etapa hoy también podemos pensar en renacer otra vez", afirmó el presidente de **Industriales PyMEs Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**.





"La crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **PyMEs** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza", indicó IPA.

El encuentro, anticipó el nucleamiento, buscará plantear un análisis de situación nacional e internacional para luego elaborar propuestas que conformen un programa de desarrollo de la industria y medidas específicas necesarias para crear empleo y ganar competitividad.





# Las pymes creen necesaria una reforma laboral e impositiva «post pandemia» - 25/jun - elquiddelacuestion.com.ar

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, consideró hoy necesario impulsar un «plan de medidas estratégicas para la post pandemia», que incluya una reforma impositiva y laboral, con el fin de reducir el nivel de informalidad que hay en la economía.

«Creo que es necesario consensuar medidas estratégicas para los próximos cinco años, pensando en la post pandemia. Es imperioso encontrar puntos de acuerdo entre Gobierno, empresas grandes, **pymes** y sindicatos para desarrollar a la industria», enfatizó el dirigente.

En diálogo con la agencia NA, **Rosato** advirtió que las **pymes** sufren hoy falta de financiamiento, competencia desleal y dificultades para mantener el empleo.

«El desarrollo pasa fundamentalmente por las **pymes**. Y este sector tiene que estar en la mesa de negociaciones para la agenda post pandemia, que necesita el aporte de todos los sectores», resaltó el empresario.

IPA -junto con sindicatos, organizaciones sociales y otras cámaras empresarias- impulsa el «Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción», con el fin de lograr «la unidad del sector privado y el Gobierno nacional, en busca de un plan de desarrollo industrial», subrayó **Rosato**.





Ese evento está planificado para el 17 de noviembre próximo y, según IPA, servirá para «encontrar puntos de encuentro que se puedan aplicar inmediatamente, que generen empleo y dinamicen el consumo».

«Somos sobrevivientes de una época oscura para la industria y el empleo. Si ya superamos esa etapa, hoy también podemos pensar en renacer otra vez», resaltó la entidad, en la convocatoria al Congreso.

En ese sentido, advirtió que la crisis sanitaria disparada por la pandemia de coronavirus «sólo profundizó la recesión del año pasado y desnudó la grave situación en que quedaron las **pymes** industriales luego de una gestión que hundió la competitividad argentina, dejó al borde de la quiebra a miles de empresas, redujo los salarios, generó una gran cantidad de desempleados y aumentó la pobreza».

«En los últimos días, se hizo más fuerte el sentimiento de angustia y depresión de parte de muchos empresarios **pymes** que, en el mejor de los casos, están endeudados y sin esperanzas de conseguir mejoras. Esa sensación inevitablemente se traslada a los trabajadores, que son parte del eslabón más débil de la cadena», alertó IPA.



#### Junio 29





Convocan a un gran acuerdo social para la post pandemia - 29/jun - Medios y Estrategias (vía YouTube)





#### Junio 30





# Pymes industriales motorizan un Consenso Nacional para reactivar la economía - 30/jun - confluenciaportuaria.com

Con la presencia de sindicatos, **Pyme**s y representantes de la economía popular, comienza la organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional, previsto para el mes de noviembre.

Buenos Aires. Empresarios industriales, dirigentes sindicales y referentes de las organizaciones sociales de la economía popular participarán este miércoles 1° de julio desde las 14.00 de un encuentro de diálogo social y económico de cara al Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional para la Producción y el Trabajo, en donde avanzarán en una agenda de temas para conformar las mesas de debate y propuestas que se plasmarán en las jornadas planificadas para el 17, 18 y 19 de noviembre próximos.



### Julio 01





# Empresarios pymes y sindicalistas proponen un "acuerdo social" y ponderan "el rol del estado" - 01/jul - Cable Agencia Télam

Cámaras industriales de pequeñas y medianas empresas (**pymes**), junto a organizaciones sindicales, resaltaron hoy el "rol directriz del Estado" y convocaron a "un gran acuerdo social y público-privado, para construir un país industrial que genere valor agregado e inclusión".

Así se manifestaron hoy más de 140 dirigentes empresariales y sindicales en el marco de un encuentro preparatorio del Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional, organizado por **Industriales Pymes Argentinos** (IPA).

A través de una videoconferencia, el presidente de IPA, **Daniel Rosato**, dijo que "hay que consensuar un modelo industrial y productivo a través de un gran acuerdo social" y "aumentando la competitividad en alianza con el Estado nacional".

"La industria y el trabajo deben ser el motor del desarrollo de la Argentina, por eso conformamos hoy esta Mesa de Unidad", añadió **Rosato** en el inicio del encuentro.

Por su parte, el secretario de Energía de la Confederación General Empresaria (Cgera), Sergio Echebarrena, sostuvo que "necesitamos un plan" ya que "ninguna industria se desarrolló de manera espontánea en ningún lugar del mundo; siempre estuvo el Estado atrás dirigiendo y orientando".



### télam

A su vez, el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Rodolfo Games, señaló que "se necesita un programa de gobierno apoyado por todos los sectores sociales y productivos" para impulsar el desarrollo.

Desde el sector sindical, el secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores (SOC) y diputado nacional, Walter Correa, indicó que "hay que tener un proyecto que defienda la industria local, porque habrá un antes y después de la pandemia".

Asimismo, el secretario general de Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, valoró "la búsqueda de consensos entre producción y trabajo" y opinó que "hay que iniciar un camino entre los sectores gremiales y empresarios para fortalecer al gobierno".

En consonancia, el secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, pidió "fortalecer el mercado interno y el rol del Estado" y advirtió que "la única salida no es la exportadora".

La concreción de una reforma impositiva integral; la recuperación del programa "Compre nacional"; la adopción de una renta básica universal; y la discusión de una reforma financiera, fueron algunas de las propuestas mencionadas por la flamante "Mesa de Unidad".

Asimismo, se llamó a conformar espacios de trabajo para aumentar la capacidad productiva y la generación de empleo y pensar la posibilidad de incrementar exportaciones.





También formaron parte de la actividad autoridades de la Fundación Protejer; de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CA); de la Cámara de Empresarios Madereros y Afines; de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC); de la Cámara Argentina de **Pymes** Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (Cappitel), entre otras.

El arco sindical se hizo presente con dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra); de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); y del Sindicato del Cuero, entre otros.





## Empresarios Pyme y sindicalistas proponen un "acuerdo social" - 01/jul - cronista.com

Cámaras industriales de pequeñas y medianas empresas, junto a organizaciones sindicales, resaltaron el "rol directriz del Estado" y convocaron a "un gran acuerdo social y público-privado, para construir un país industrial que genere valor agregado e inclusión".

Así se manifestaron ayer 140 dirigentes empresariales y sindicales en el marco de un encuentro preparatorio del Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional, organizado por **Industriales Pymes Argentinos** (IPA).

A través de una videoconferencia, el presidente de IPA, **Daniel Rosato**, dijo que "hay que consensuar un modelo industrial y productivo a través de un gran acuerdo social" y "aumentando la competitividad en alianza con el Estado nacional".

"La industria y el trabajo deben ser el motor del desarrollo de la Argentina, por eso conformamos hoy esta Mesa de Unidad", añadió **Rosato** en el inicio del encuentro.

Por su parte, el secretario de Energía de la Confederación General Empresaria (Cgera), Sergio Echebarrena, sostuvo que "necesitamos un plan" ya que "ninguna industria se desarrolló de manera espontánea en ningún lugar del mundo; siempre estuvo el Estado atrás dirigiendo y orientando".



### El Cronista

A su vez, el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Rodolfo Games, señaló que "se necesita un programa de gobierno apoyado por todos los sectores sociales y productivos" para impulsar el desarrollo.

Desde el sector sindical, el secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores (SOC) y diputado nacional, Walter Correa, indicó que "hay que tener un proyecto que defienda la industria local, porque habrá un antes y después de la pandemia".

Asimismo, el secretario general de Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, valoró "la búsqueda de consensos entre producción y trabajo" y opinó que "hay que iniciar un camino entre los sectores gremiales y empresarios para fortalecer al gobierno".

En consonancia, el secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, pidió "fortalecer el mercado interno y el rol del Estado" y advirtió que "la única salida no es la exportadora".

La concreción de una reforma impositiva integral; la recuperación del programa "Compre nacional"; la adopción de una renta básica universal; y la discusión de una reforma financiera, fueron algunas de las propuestas mencionadas por la flamante "Mesa de Unidad".





# Pymes y gremios industriales lanzaron mesa de unidad con la mira en la post pandemia - 01/jul - TiempoAR.com.ar - Nota

Las pequeñas empresas buscan el apoyo de los sindicatos para entrar en la discusión de las políticas que vendrán tras la crisis sanitaria.

La asociación de Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la dirigencia sindical del sector participaron este miércoles del Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción en la Argentina en el que acordaron trabajar en propuestas de políticas de cara al escenario post coronavirus. Los convocados volverán a encontrarse el 4 de agosto.

La iniciativa es un movimiento más entre los sectores de la economía que empiezan a agruparse para no perderle pisada a las decisiones políticas que vendrán después de la emergencia sanitaria en la que las grandes corporaciones llevan varios cuerpos de ventaja por capacidad de lobby.

El titular del IPA, Daniel Rosato, encabezó el encuentro que se produjo a través de la plataforma electrónica Zoom, en el que llamó a los gremios a consensuar a favor de un desarrollo sustentable para combatir la pobreza, el desempleo y la informalidad. Para ese objetivo consideró necesaria una serie de reformas entre las que destacó una financiera, una de política comercial, una de comercio exterior y una de defensa de la competencia que controle los abusos de los sectores concentrados. Estos últimos están representados en las grandes gremiales empresarias asociadas a la figura del Círculo Rojo.



#### Tiempo ARGENTINO BETA

Rosato también pidió reformas laboral y tributaria, así como una política energética, y pidió avanzar con el modelo del Compre Argentino para generar trabajo genuino y de calidad.

En ese orden convocó a los sindicatos a consensuar un modelo industrial integral y productivo para enfrentar los desafíos que se avecinan en una gran competencia internacional, en búsqueda de la competitividad, definió.

El titular del IPA aclaró que la institución formará parte de una mesa de unidad al que está convocada toda la representación del mundo pyme, mayoritariamente representado por la CAME y otras entidades como la CGERA. Con ese espacio en el objetivo abogó por la necesaria integración de todos los sectores de la industria para buscar el consenso y la colaboración.

La propuesta de los industriales pyme tuvo buena recepción de los dirigentes gremiales. Hugo Cachorro Godoy, de ATE Nacional, destacó el llamado a negociar en conjunto con las pymes y en un tono similar se manifestaron Héctor Amichetti, de los Gráficos Bonaerenses; Andrés Nikitiuk, de la CGT regional Quilmes; Marcelo Cappiello, de la industria del cuero; Luis Cáceres, del gremio de ladrilleros UOLRA; y Roberto Bonetti, de la UOM.

Por el lado de los empresarios pymes que se manifestaron a favor se anotaron los textiles Marco Meloni, de la Fundación Pro Tejer; y Damián Regalini. También saludó la iniciativa Juan Ángel Ciolli, de Capyme; entre otros.



#### Julio 02





### Empresarios y trabajadores coincidieron en reimpulsar la industrialización del país - 02/jul - telefenoticias.com.ar

Entidades empresarias **pymes**, sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales vinculadas a la economía popular analizaron la situación económica general y coincidieron en la necesidad de dar impulso a la industria para recuperar la actividad.

Representantes de empresarios y trabajadores acordaron el miércoles detalles del Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción que se realizará en noviembre.

Según explicaron los organizadores, el encuentro contará con tres grandes áreas de reflexión: diagnóstico, propuestas y medidas para la reconstrucción de la economía, el empleo y la producción.

De la jornada de coordinación participaron como oradores más de 25 representes empresarios, referentes sindicales y líderes populares, quienes compartieron un análisis de la situación actual.

Allí se comprometieron a "redoblar los esfuerzos" para que las definiciones conjuntas se mantengan en el tiempo "en base a la coherencia, el respeto de las necesidades de todas las partes y, especialmente, el desarrollo del país para el beneficio de la población en su conjunto".

La reunión virtual de organización interna tuvo un pico de participación de 200 personas y muchas otras la siguieron a través de un canal de YouTube.





El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, encargado de la apertura y el cierre de la convocatoria, pidió no "descuidar" la mesa de unidad y destacó que "es importante que entender que desde el individualismo no se puede avanzar en nada".

"Esta mesa de unidad que logramos llevar adelante no es para llevarle una receta al Gobierno sino para colaborar porque hoy tenemos una oportunidad que no podemos perder", aseguró.

El secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, sostuvo que "la convocatoria para construir un consenso entre los industriales **pymes** y los trabajadores y trabajadoras de propuestas alternativas para el desarrollo del país, en este momento adquiere un carácter fundamental y estratégico". (NA)





# Pymes y sindicalistas proponen un "acuerdo social" para la pospandemia y consensuar un modelo industrial - 02/jul - InfoGremiales.com.ar - Nota

Cámaras industriales de pequeñas y medianas empresas (pymes), junto a organizaciones sindicales, resaltaron el "rol directriz del Estado" y convocaron a "un gran acuerdo social y público-privado, para construir un país industrial que genere valor agregado e inclusión".

Así se manifestaron más de 140 dirigentes empresariales y sindicales en el marco de un encuentro preparatorio del Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional, organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

A través de una videoconferencia, el presidente de IPA, Daniel Rosato, dijo que "hay que consensuar un modelo industrial y productivo a través de un gran acuerdo social" y "aumentando la competitividad en alianza con el Estado nacional".

"La industria y el trabajo deben ser el motor del desarrollo de la Argentina, por eso conformamos hoy esta Mesa de Unidad", añadió Rosato en el inicio del encuentro.

Por su parte, el secretario de Energía de la Confederación General Empresaria (Cgera), Sergio Echebarrena, sostuvo que "necesitamos un plan" ya que "ninguna industria se desarrolló de manera espontánea en ningún lugar del mundo; siempre estuvo el Estado atrás dirigiendo y orientando".





A su vez, el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Rodolfo Games, señaló que "se necesita un programa de gobierno apoyado por todos los sectores sociales y productivos" para impulsar el desarrollo.

Desde el sector sindical, el secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores (SOC) y diputado nacional, Walter Correa, indicó que "hay que tener un proyecto que defienda la industria local, porque habrá un antes y después de la pandemia".

Asimismo, el secretario general de Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, valoró "la búsqueda de consensos entre producción y trabajo" y opinó que "hay que iniciar un camino entre los sectores gremiales y empresarios para fortalecer al gobierno".

En consonancia, el secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo 'Cachorro' Godoy, pidió "fortalecer el mercado interno y el rol del Estado" y advirtió que "la única salida no es la exportadora".

La concreción de una reforma impositiva integral; la recuperación del programa "Compre nacional"; la adopción de una renta básica universal; y la discusión de una reforma financiera, fueron algunas de las propuestas mencionadas por la flamante "Mesa de Unidad".

Asimismo, se llamó a conformar espacios de trabajo para aumentar la capacidad productiva y la generación de empleo y pensar la posibilidad de incrementar exportaciones.





También formaron parte de la actividad autoridades de la Fundación Protejer; de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA); de la Cámara de Empresarios Madereros y Afines; de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC); de la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (Cappitel), entre otras.

El arco sindical se hizo presente con dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra); de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); y del Sindicato del Cuero, entre otros.





## Propuestas para un acuerdo económico – 02/07/2020 - La Prensa

Empresarios y trabajadores debatieron la reindustrialización del país

Entidades empresarias **pymes**, sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales vinculadas a la economia popular iniciaron ayer el camino de la organización conjunta del Primer Congreso Industrial para el consenso Nacional del Trabajo y la Producción, con un encuentro virtual en donde de finieron la estructura del cónclave que se desarrollara en noviembre proximo y que contará con tres grandes áreas de reflexión: diagnóstico, propues. tas y medidas para la reconstrucción de la economia, el empleo y la producción

De la jomada de coordinación participaron como oradores más de 25 representes empresarios, referentes sindicales y lideres populares, quienes compartieron un análisis de la situación actual y se comprometieron a "redoblar los esfuerzos para que las definiciones conjuntas se mantengan en el tiempo "en base a la coherencia, el respeto de las necesidades de todas las partes y, especialmente, el desarrollo del país para el beneficio de la población en su conjunto".





La reunión virtual de organización interna tuvo un pico de participación de 200 personas y muchas Otras la siguieron a través de un canal de Youtube.

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, encargado de la aper tura y el cierre de la convocatoria, pidió no "descuidar" la mesa de unidad y destacó que "es importante que entender que desde el individualismo no se puede avanzar en nada".

"Esta mesa de unidad que logramos llevar adelante no es para llevarle una receta al Gobierno sino para colaborar porque hoy tenemos una oportuni dad que no podemos perder", aseguró.



### eldestape

#### Pospandemia: Pymes, gremios y movimientos sociales se unen para pensar el día después

Empresarios industriales y sindicatos del sector, junto a otros gremios y organizaciones sociales, se unen para trabajar en un programa nacional de reindustrialización para generar empleo.

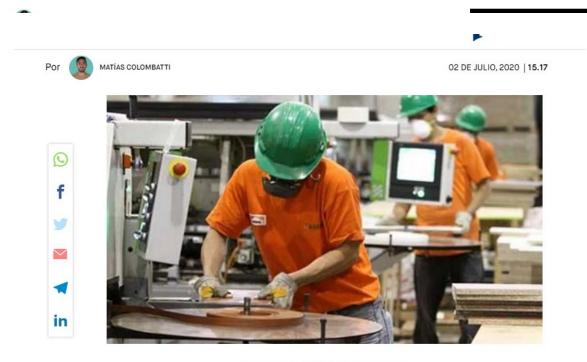

Con el objetivo de diagramar un camino conjunto para afrontar los efectos devastadores de la crisis desatada por la pandemia, entidades empresarias pymes, sindicatos de trabajadores de la CGT y la CTA, y organizaciones sociales vinculadas a la economía popular, participaron de un encuentro virtual en el que se propusieron acordar las bases para potenciar la reindustrialización y generar trabajo con respaldo del Estado.



### eldestape

El encuentro fue organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA), y participaron más de 140 dirigentes empresariales y sindicales. Definieron la estructura del cónclave que se desarrollará en noviembre, en lo que será el Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, y que contará con tres grandes áreas de reflexión: diagnóstico, propuestas y medidas para la reconstrucción de la economía, el empleo y la producción.

El titular del IPA, Daniel Rosato, convocó a consensuar propuestas para impulsar "un desarrollo sustentable para combatir la pobreza, el desempleo y la informalidad". Destacó la necesidad de realizar reformas financieras, de política comercial, de comercio exterior y de defensa de la competencia que controle los abusos de los sectores concentrados de la economía.

El presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Rodolfo Games, señaló que "se necesita un programa de gobierno apoyado por todos los sectores sociales y productivos" para impulsar el desarrollo.



### eldestape

El secretario de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria Petro Energética y secretario de Energía de CGERA, Sergio Echebarrena, destacó que "después de otro período de brutal retroceso y destrucción de trabajo nacional trabajadores y empresarios nacionales debemos confluir en un movimiento que aporte su visión y la fuerza política necesaria para definir las políticas industriales y económicas que necesita Argentinal".

Desde el sector sindical, el secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores (SOC) y diputado nacional, Walter Correa, marcó que "hay que tener un proyecto que defienda la industria local, porque habrá un antes y después de la pandemia".

El secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, sostuvo que "la convocatoria para construir un consenso entre los industriales pymes y los trabajadores y trabajadoras de propuestas alternativas para el desarrollo del país, en este momento adquiere un carácter fundamental y estratégico".

Por su parte, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente federal de los Trabajadores, Héctor Amichetti, destacó la importancia de que "sea incluida la voz y el pensamiento de



### eldestape

quienes estamos convencidos desde siempre que no habrá grandeza nacional y felicidad del pueblo sin una Industria Argentina creciente y poderosa"

El presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita y dirigente de la Unión de Trabajadores de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Gildo Onorato, instó a "recuperar el trabajo como ordenador social".

"Existe una nueva relación social que no es la mayoritaria pero que ha desplazado como la única a la relación social tradicional de patrón y asalariado. Hoy hay trabajadores y trabajadoras que se inventan su propio trabajo. Es fundamental motorizar el trabajo".

Se comprometieron a "redoblar los esfuerzos" para que las definiciones conjuntas se mantengan en el tiempo "en base a la coherencia, el respeto de las necesidades de todas las partes y, especialmente, el desarrollo del país para el beneficio de la población en su conjunto".



el primer diario digital

#### La CTA Autónoma participó del encuentro de PyMEs de **Consenso Nacional**

GENERAL

02 de julio de 2020 Por Redacción InfoAzulDiario

Los Industriales PyMEs de la República Argentina realizaron un encuentro virtual con el objetivo de conformar una mesa de trabajo para la organización del Primer Congreso Nacional del Consenso Nacional para el Trabajo y la Producción en la Argentina, la cual estará integrada por las PyMEs, gremios industriales y organizaciones sociales que representan a trabajadoras y trabajadores desocupados e informales. Hugo "Cachorro" Godoy y Marcelo Cappiello, representaron a la CTA Autónoma.











#### **Primer Congreso Industrial** para el Consenso Nacional

del Trabajo y la Producción en la Argentina



Andres Nikitiuk Secretario Gral. de la CGT Regional uilmes, Berazategu y Fcio. Varela



Echebarrena ecretario Relacione



Inst. Cámara Arg. de Proveedores de la Industria Petro Energética Srio. Energía CGERA



Héctor Amichetti Gráfica Bonaerense



**Hugo Benitez** Secretario gral. de Secretario Gral, de la Asoc. a Federación Obrera Textil de la República Argentina



**Daniel Rosato** Pte. de IPA Vicepresidente UIB



**Hugo Godoy** Secretario Gral. de ATE y Sec. Adj. de la CTA Autónoma



Gildo Onorato Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular Pte. de la Federación Cooperativas de Trabajo Evita



Juan Angel Ciolli Vicepte. de CEEN



Pte. CAFAMA Pte CPN



Damian Regalini Roberto Osvaldo Roberto Bonetti Villaba Secretario General Madereros Secretario de Organización USIMRA



Secretario adjunto de Unión Obrera



Silvia Mirta Martinez Pte Cámara Naval Argentina



Miguel Angel Sanchez Vicepte. de la Asoc. Bonaerense de la Industria Naval



Roberto Fontenla Pte. de Cámara de Madereros y Afines



Juan Carlos Murua Secretario gremial de comisión directiva Unión Obreros y

empleados plásticos



Ex Director Nacional de Desarrollo Territorial te. de APIA Economista



Carlos Minucci Secretario



Secretario Gral. Adjunto de CTAA CABA Srio, Gral, del Sindicato del Cuero



Marcelo Cappiello Pablo Perelmuter Vicepresidente CAPPITEL



Marco Meloni Vicepresidente de Fundación ProTeier



Crescencio Bottiglieri Vicepresidente Cámara Empresarial

Riojana



Carlos Alonso Miembro del Observatorio IPA



Luis Cacéres de la Rep. Arg.



El encuentro giró en torno a la defensa del mercado interno, la creación de empleo, la lucha contra la informalidad, la relación de la industria con los distintos sectores, entre otros temas que hacen al desarrollo productivo del país.

El secretario General de ATE y Adjunto de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, resaltó la importancia de las "propuestas de desarrollo autónomo soberano que garanticen el desarrollo científico tecnológico productivo, y generen trabajo en nuestro país", al tiempo que consideró que se "necesita construir una fuerza organizada de los sectores populares que requieren unidad".

En ese sentido, el dirigente sostuvo que "Argentina está hundida en un cráter producto de políticas neoliberales que han generado pérdidas sustanciales de soberanía, concentración y extranjerización en la vida económica del país".

Por último, Godoy remarcó que "es falso el argumento de que la única posibilidad de desarrollo es a partir de la exportación", sino que se debe apostar a "un mercado interno con industria, con productores del campo y la ciudad fuertes y organizados, un Estado que intervenga activamente en el desarrollo económico y científico tecnológico, y trabajadores organizados que defiendan sus derechos", como estrategia para tener "posibilidades de intervenir en un escenario mundial que limita el desarrollo soberano de los países dependientes como el nuestro".



Por su parte, Marcelo Cappiello, Secretario General Adjunto de CTA Autónoma Capital y Secretario General del Sindicato del Cuero, señaló que "se hace imprescindible revertir los años de políticas de concentración de la riqueza como los que encabezó Mauricio Macri", porque "la existencia y preservación de las PyMEs necesitan que cambie eso".

Del mismo modo, sostuvo que se debe "reconstruir la capacidad de incidencia de la pequeña y mediana empresa en el Estado", ya sea para acceder a créditos como para amortiguar el impacto de las tarifas.

Capiello concluyó en que "momentos tan difíciles como los actuales han puesto a miles de PyMEs casi al borde de la extensión" y recomendó seguir trabajando al respecto para evitar resultados que pueden ser "letales".

También fueron parte del encuentro: Daniel Rosato —Presidente de Industriales PyMEs Argentinos; Carlos Alonso — Miembro del Observatorio IPA-; Héctor Amichetti -Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense [FGB]; Sergio Echebarrena -Secretario Relaciones Institucionales CAPIPE [Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro Energética]; Secretario Energía; CGERA, Rodolfo Games — Presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA); Gildo Onorato -Dirigente Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular [U.T.E.P] | Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita,



Carlos Minucci - Secretario General APSEE [Asociación del personal Superior de Empresas de Energía], Roberto Bonetti - Secretario adjunto de Unión Obrera Metalúrgica [UOM Capital], Silvia Mirta Martínez – Presidente Cámara de la Industrial Naval Argentina, Miguel Ángel Sánchez – Vicepresidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval [ABIN], Crescencio Bottiglieri - Vicepresidente Cámara Empresarial Riojana, Hugo Benítez: Secretario General de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina, Marco D. Meloni- Vicepresidente de Fundación proteger, Damián Regalini – Presidente Cámara de Fabricantes de Medias y Afines [CAFAMA] / Presidente Consejo Productivo Nacional [CPN], Roberto Osvaldo Villalba-Secretario General Madereros CABA/Zona Sur /-Secretario de Organización Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina [ U.S.I.M.R.A.], Roberto M. Fontenla – Presidente de Cámara de empresarios Madereros y Afines [CEMA], Andrés Nikitiuk: Secretario General de la CGT Regional Quilmes, Berazategui y Florencio. Varela, Juan Carlos Murua -Secretario gremial de comisión directiva Unión Obreros y empleados plásticos [UOYEP], Luis Cáceres - Secretario General Unión obrera Ladrillera de la República Argentina. [UOLRA], Juan Ángel Ciolli - Vicepresidente Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Pablo Perelmuter Vicepresidente de la Cámara Argentina de PyMEs Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (CAPPITEL).





Portada | 02 julio 2020

#### Empresarios y trabajadores coincidieron en reimpulsar la industrialización del país

Entidades empresarias pymes, sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales vinculadas a la economía popular analizaron la situación económica general y coincidieron en la necesidad de dar impulso a la industria para recuperar la actividad.

Representantes de empresarios y trabajadores acordaron el miércoles detalles del Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción que se realizará en noviembre.

Según explicaron los organizadores, el encuentro contará con tres grandes áreas de reflexión: diagnóstico, propuestas y medidas para la reconstrucción de la economía, el empleo y la producción.

De la jornada de coordinación participaron como oradores más de 25 representes empresarios, referentes sindicales y líderes populares, quienes compartieron un análisis de la situación actual.

Allí se comprometieron a "redoblar los esfuerzos" para que las definiciones conjuntas se mantengan en el tiempo "en base a la coherencia, el respeto de las necesidades de todas las partes y, especialmente, el desarrollo del país para el beneficio de la población en su conjunto".





La reunión virtual de organización interna tuvo un pico de participación de 200 personas y muchas otras la siguieron a través de un canal de Youtube.

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, encargado de la apertura y el cierre de la convocatoria, pidió no "descuidar" la mesa de unidad y destacó que "es importante que entender que desde el individualismo no se puede avanzar en nada".

"Esta mesa de unidad que logramos llevar adelante no es para llevarle una receta al Gobierno sino para colaborar porque hoy tenemos una oportunidad que no podemos perder", aseguró.

El secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, sostuvo que "la convocatoria para construir un consenso entre los industriales **pymes** y los trabajadores y trabajadoras de propuestas alternativas para el desarrollo del país, en este momento adquiere un carácter fundamental y estratégico". (NA)





### Empresarios PyMes y sindicalistas proponen un "acuerdo social"

🖰 2 julio, 2020

Cámaras industriales de pequeñas y medianas empresas (pymes), junto a organizaciones sindicales, resaltaron hoy el "rol directriz del Estado" y convocaron a "un gran acuerdo social y público-privado, para construir un país industrial que genere valor agregado e inclusión".

Así se manifestaron hoy más de 140 dirigentes empresariales y sindicales en el marco de un encuentro preparatorio del Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional, organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

A través de una videoconferencia, el presidente de IPA, Daniel Rosato, dijo que "hay que consensuar un modelo industrial y productivo a través de un gran acuerdo social" y "aumentando la competitividad en alianza con el Estado nacional".



# BANK

"La industria y el trabajo deben ser el motor del desarrollo de la Argentina, por eso conformamos hoy esta Mesa de Unidad", añadió Rosato en el inicio del encuentro.

Por su parte, el secretario de Energía de la Confederación General Empresaria (Cgera), Sergio Echebarrena, sostuvo que "necesitamos un plan" ya que "ninguna industria se desarrolló de manera espontánea en ningún lugar del mundo; siempre estuvo el Estado atrás dirigiendo y orientando".

A su vez, el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Rodolfo Games, señaló que "se necesita un programa de gobierno apoyado por todos los sectores sociales y productivos" para impulsar el desarrollo.

Desde el sector sindical, el secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores (SOC) y diputado nacional, Walter Correa, indicó que "hay que tener un proyecto que defienda la industria local, porque habrá un antes y después de la pandemia".



# BANK

Asimismo, el secretario general de Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, valoró "la búsqueda de consensos entre producción y trabajo" y opinó que "hay que iniciar un camino entre los sectores gremiales y empresarios para fortalecer al gobierno".

En consonancia, el secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, pidió "fortalecer el mercado interno y el rol del Estado" y advirtió que "la única salida no es la exportadora".

La concreción de una reforma impositiva integral; la recuperación del programa "Compre nacional"; la adopción de una renta básica universal; y la discusión de una reforma financiera, fueron algunas de las propuestas mencionadas por la flamante "Mesa de Unidad".

Asimismo, se llamó a conformar espacios de trabajo para aumentar la capacidad productiva y la generación de empleo y pensar la posibilidad de incrementar exportaciones.



BANK

También formaron parte de la actividad autoridades de la Fundación Protejer; de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CA); de la Cámara de Empresarios Madereros y Afines; de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC); de la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (Cappitel), entre otras.

El arco sindical se hizo presente con dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra); de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); y del Sindicato del Cuero, entre otros.

Fuente: Telam





## Pymes y gremios delinean estrategias de cara a la post pandemia

Cámaras industriales **pymes**, sindicatos de la CGT, CTA Autónoma y organizaciones sociales convocaron a "un gran acuerdo social y público-privado, para construir un país industrial que genere valor agregado e inclusión". En un encuentro virtual, los referentes de cada sector coincidieron en el rol que deberá ocupar el Estado.

Redacción Canal Abierto | Más de 140 dirigentes empresariales y sindicales mantuvieron un encuentro virtual en el marco de lo que será el Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional, organizado por **Industriales Pymes Argentinos** (IPA).

Allí, cámaras industriales de pequeñas y medianas empresa, junto a organizaciones sindicales, resaltaron ayer el "rol directriz del Estado" y convocaron a "un gran acuerdo social y público-privado, para construir un país industrial que genere valor agregado e inclusión".

A través de la videoconferencia, el presidente de IPA, **Daniel Rosato**, dijo que "hay que consensuar un modelo industrial y productivo a través de un gran acuerdo social" y "aumentando la competitividad en alianza con el Estado nacional".

"La industria y el trabajo deben ser el motor del desarrollo de la Argentina, por eso conformamos hoy esta Mesa de Unidad", añadió **Rosato** en el inicio del encuentro.





Desde el sector sindical, el secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores (SOC) y diputado nacional, Walter Correa, indicó que "hay que tener un proyecto que defienda la industria local, porque habrá un antes y después de la pandemia".

En consonancia, el secretario adjunto de la CTA Autónoma y titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo "Cachorro" Godoy, pidió "fortalecer el mercado interno y el rol del Estado" y advirtió que "la única salida no es la exportadora".

Asimismo, el secretario general de Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, valoró "la búsqueda de consensos entre producción y trabajo" y opinó que "hay que iniciar un camino entre los sectores gremiales y empresarios para fortalecer al gobierno".

Por su parte, el secretario de Energía de la Confederación General Empresaria (Cgera), Sergio Echebarrena, sostuvo que "necesitamos un plan" ya que "ninguna industria se desarrolló de manera espontánea en ningún lugar del mundo; siempre estuvo el Estado atrás dirigiendo y orientando".

A su vez, el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Rodolfo Games, señaló que "se necesita un programa de gobierno apoyado por todos los sectores sociales y productivos" para impulsar el desarrollo.

La concreción de una reforma impositiva integral; la recuperación del programa "Compre nacional"; la adopción de una renta básica universal; y la discusión de una reforma financiera, fueron algunas de las propuestas mencionadas por la flamante "Mesa de Unidad". Se llamó a conformar





espacios de trabajo para aumentar la capacidad productiva y la generación de empleo y pensar la posibilidad de incrementar exportaciones.

También formaron parte de la actividad autoridades de la Fundación Protejer; de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA); de la Cámara de Empresarios Madereros y Afines; de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC); de la Cámara Argentina de **Pymes** Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (Cappitel), entre otras. El arco sindical se completó con dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra); de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); y del Sindicato del Cuero, entre otros.



#### Julio 03



Daniel Rosato - 02/07/2020 - Milenium

Agenda Pyme

Creado por Ezequiel Fondacaro

02 de julio, 2020 23:33

Presidente de IPA (Industriales Pymes Argentinos)

Audio: <a href="https://radiocut.fm/audiocut/daniel-rosato-2/">https://radiocut.fm/audiocut/daniel-rosato-2/</a>

Daniel Rosato: "Tenemos que generar nuevas manera de producir" – 03/07/2020 - FM La Patriada

Salvemos Kamchatka

Creado por fmlapatriada

03 de julio, 2020 08:34

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos: "Esto es una batalla histórica la que hay que dar y tenemos que estar más unidos que nunca". Además adelantó: "Nos hemos convocados los industriales pymes argentinos con los sindicatos industriales y organizaciones sociales a un congreso, es importante porque creemos que el sector es muy variable". Y señaló: "El mundo va a estar muy ofertado. La caída de la producción hace que haya excedentes en el mundo. Tenemos que producir lo que se pueda. Tenemos que generar nuevas manera de producir" Leer menos

Audio: https://ar.radiocut.fm/audiocut/daniel-rosato-tenemos-generar-nuevas-manera-producir/



#### Julio 07





TENDENCIA

"Hay pymes que no pueden pagar la luz y el gas, por eso pedimos más financiamiento"

Martes, 7 de julio de 2020

Por: Sección Economía





Cinco de cada diez pymes argentinas con problemas de productividad. Unas 15 mil en riesgo de desaparecer y un proyecto de "compre argentino", con más sustitución de importaciones para rescatarlas del devastador efecto del coronavirus. El diagnóstico corre por cuenta de Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinas, que en diálogo con radio Andina abogó por la necesidad de una política para el sector y de prepararse para el escenario pos-pandemia.

"La pandemia nos viene pegando fuerte. Solo entre marzo y abril cerraron 1.274 pymes industriales, que venían mal del período anterior y esto las sentenció a muerte. Un 50% está trabajando bien; otro 30% tiene problemas de productividad, y el 20% trabaja al 10 o 15% porque dependen mucho del comercio, como el rubro textil y calzado. Las metalúrgicas que dependen del petróleo y gas se han visto muy afectadas también", reseñó



Rosato, entrevistado por Gabriel Picconero en "Entorno Pyme", el espacio que compone "Nada Simple", el programa que conduce Marcelo López y equipo.

El directivo de IPA fue uno de los organizadores del Congreso nacional industrial para el consenso de la Reconstrucción de la Economía días atrás. Al respecto, señaló que la idea fue "juntarnos con otras organizaciones y sindicatos para pensar la situación pospandemia. Como generamos una política de empleo, además de impulsar un proyecto de "compre argentino"".

La iniciativa apunta a **incrementar la sustitución de importaciones,** con "más control del comercio exterior, y medidas laborales e impositivas, dentro de una estrategia de desarrollo industrial a futuro. Actualmente tenemos más del 50% de informalidad en Argentina, y es producto de que muchas pymes no pudieron sostenerse por su nivel de endeudamiento".

A criterio del empresario pyme "existen temas que requieren tratamiento rápido para la pospandemia. Hay más de 15 mil pymes que pueden desaparecer, y en parte sostiene la Afip diciéndoles no me "pagame los impuestos más adelante". Pero no pueden cancelar sus facturas de luz y gas. Por eso pedimos un mayor financiamiento".

¿Cuál es la relación del sector que representa Industriales Pymes Argentinos con el Gobierno nacional? "Si bien tenemos contacto, justamente queremos llevar propuestas en conjunto al Gobierno para ayudar a políticas públicas, que vayan en línea con las necesidades de la industria. Vemos reuniones con la UIA (Unión Industrial Argentina), pero hay problemas que van mucho más allá: no todas las empresas sufren de la misma manera, incluso en las distintas regiones del país. No es lo mismo en Ushuaia que en la Quiaca", consignó Rosato.



#### Julio 13





# Pymes piden el "salvataje" de la cge para "planificar el modelo industrial pospandemia" – 13/07/2020 – Cable Agencia NA

Buenos Aires, 13 julio (NA) -- **Pymes** industriales reclamaron hoy el "salvataje" de la Confederación General Económica (CGE), para "lograr la unidad" de ese sector y "planificar el modelo industrial pospandemia".

"La resurrección de la CGE, que hoy está abandonada y descuidada, servirá para que se convierta en un epicentro de la reconstrucción de la economía, a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo", sostuvo el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**.

"Hay más de 50 mil **pymes** industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática. Para eso vamos a trabajar a nivel nacional para juntar las firmas necesarias que logren ponerla nuevamente de pie y que sea realmente representativa", resaltó el dirigente.

Y aseguró que "cerraron 25 mil **pymes** en los últimos cuatro años, y 5 mil eran industriales. La propuesta es que todos los actores tengamos una participación activa en una entidad de tercer grado que supo ser un símbolo de un modelo industrialista de nuestra historia económica".





Según **Rosato**, la CGE "es un patrimonio de las **pymes** que no podemos perder, y por eso estamos pidiendo este salvataje".

Por ese motivo, reclamó que se realice una auditoría para conocer el estado de situación económica de la entidad y si es necesaria su intervención, y dejó en claro que "en la actualidad, la CGE está carente de representatividad y viciada de acusaciones de irregularidades por malos manejos".

"La CGE tiene que convertirse en la abanderada del desarrollo industrial en la Argentina", subrayó el empresario, para quien el Gobierno "también necesita a las **pymes** unidas para pensar en las políticas públicas que ayuden a la reconstrucción y el desarrollo económico".



#### **©** El Cronista

ECONOMÍA Y POLÍTICA

#### Desde un sector pyme piden "resucitar" la CGE

Las empresas agrupadas en IPA creen que, relanzada, la emblemática entidad sería un buen espacio para lograr la "unidad de todo el sector" de pequeñas y medianas empresas

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó aplicar un salvataje a la Confederación General Económica (CGE) para "lograr la unidad de todas las pymes debajo del paraguas de una de las entidades más emblemáticas del país", y sostuvo que la "resurrección servirá para que se convierta en un epicentro de la reconstrucción de la economía a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo".

"Hay más de 50.000 pymes industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática. Para eso vamos a trabajar a nivel nacional para juntar las firmas necesarias que logren ponerla nuevamente de pie y que sea realmente representativa. Para eso necesitamos el apoyo de quien corresponda para reorganizar y salvar a la CGE, que se encuentra en situación económica crítica", afirmó.

Rosato, integrante de la organización del Primer Congreso Industrial que reúne a representantes de la producción y el trabajo, insistió en "la importancia de la unidad de todos los actores del sector privado, en coordinación con el Estado, para impulsar de manera conjunta las políticas públicas de desarrollo productivo con más empleo para todos".

"Cerraron 25.000 pymes en los últimos cuatro años, y 5.000 eran industriales. Teniendo en cuenta que las pymes nacionales son el motor de



#### **©** El Cronista

la economía del país, la propuesta es que todos los actores tengamos una participación activa en una entidad de tercer grado que supo ser un símbolo de un modelo industrialista de nuestra historia económica", aseguró Rosato.

El presidente de IPA dijo: "La gran crisis nos lleva a pensar en las mejores soluciones desde la unidad. Por eso es clave contar con esta entidad emblemática que en su momento fue central para el desarrollo del país. La CGE es un patrimonio de las pymes que no podemos perder, y por eso estamos pidiendo este salvataje".

El dirigente industrial reclamó que se realice una auditoría para conocer el estado de situación económica de la entidad y si es necesaria su intervención, y dejó en claro que "en la actualidad la CGE está carente de representatividad y viciada de acusaciones de irregularidades por malos manejos".

"La CGE debería representar a todo el sector pyme a nivel nacional y convertirse en la entidad que necesitamos para atravesar este proceso de crisis económica. Hoy es preciso encolumnarnos detrás de una referencia única para encontrar la solución en la unidad que venimos buscando", afirmó.

Rosato reiteró que "la gente requiere la unidad de todos los dirigentes para poder sacar adelante al país" y admitió que en "hoy no hay una representación genuina que unifique a todos los sectores pymes".



#### **©** El Cronista

"Es el momento de pensar en la unidad social y buscar las herramientas para colaborar con el Gobierno, encontrando las mejores salidas para enfrentar de aquí en más la recuperación. Por eso la CGE tiene que convertirse en la abanderada del desarrollo industrial en la Argentina. Eso se logra con una reconversión total que la devuelva a su origen a través de representaciones genuinas de los empresarios nacionales", enfatizó.

El presidente de IPA sostuvo que "el Gobierno también necesita a las pymes unidas para pensar en las políticas públicas que ayuden a la reconstrucción y el desarrollo económico", y dijo que "es la CGE el ámbito adecuado para poner en marcha ese acuerdo global"

"Queremos salvar al país y lo tenemos que hacer desde lo institucional. Hoy y desde hace años la CGE está abandonada y descuidada. Por eso es fundamental unificar al Estado y a todas las entidades para recupera una entidad emblemática de todas las pymes. Quizás la herramienta es la convocatoria a una asamblea para plasmar la unidad desde el resurgimiento de esta entidad que le dé esperanza a los argentinos", destacó Rosato.





### ¿Es sólo su dramática situación lo que lleva a las pyme a pedir por la resurrección de la CGE?

"Hay más de 50.000 pymes industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática", aseguró

Buenos Aires, jul 13 (ANP)- El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó aplicar un salvataje a la Confederación General Económica (CGE) para "lograr la unidad de todas las pymes debajo del paraguas de una de las entidades más emblemáticas del país".

Rosato sostuvo que la "resurrección servirá para que se convierta en un epicentro de la reconstrucción de la economía a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo".

"Hay más de 50.000 pymes industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática", indicó en referencia a la CGE, que ya fuera relanzada en diciembre de 2019 en forma conjunta por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).

Creada hace más de 7 décadas, la CGE tuvo su momento de mayor esplendor con su titular, José ber Gelbard, fue ministro de Economía de cuatro presidentes consecutivos: Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Juan Perón y María Estela Martínez.

Luego de la intervención sufrida durante la dictadura militar, la CGE intentó recuperar su protagonismo sin éxito.



### *iProfesional*

El titular de IPA indicó que se trabajará "a nivel nacional para juntar las firmas necesarias que logren ponerla nuevamente de pie y que sea realmente representativa. Para eso necesitamos el apoyo de quien corresponda para reorganizar y salvar a la CGE, que se encuentra en situación económica crítica".

Rosato, integrante de la organización del Primer Congreso Industrial que reúne a representantes de la producción y el trabajo, insistió en "la importancia de la unidad de todos los actores del sector privado, en coordinación con el Estado, para impulsar de manera conjunta las políticas públicas de desarrollo productivo con más empleo para todos".

"Cerraron 25.000 pymes en los últimos cuatro años, y 5.000 eran industriales. Teniendo en cuenta que las pymes nacionales son el motor de la economía del país, la propuesta es que todos los actores tengamos una participación activa en una entidad de tercer grado que supo ser un símbolo de un modelo industrialista de nuestra historia económica", aseguró.

Al respecto, remarco que "la CGE debería representar a todo el sector pyme a nivel nacional y convertirse en la entidad que necesitamos para atravesar este proceso de crisis económica. Hoy es preciso encolumnarnos detrás de una referencia única para encontrar la solución en la unidad que venimos buscando".





#### CABLES DESTACADOS NOTICIERO PYME POLÍTICA & ECONOMÍA

### Presidente de IPA reclamó un "salvataje" que ayude a relanzar la CGE



POT NP

O JUL 13, 2020 CGE. IPA, Daniel Rosato, pymes



"Hay más de 50.000 pymes industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática", aseguró

Buenos Aires, jul 13 (ANP)- El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó aplicar un salvataje a la Confederación General Económica (CGE) para "lograr la unidad de todas las pymes debajo del paraguas de una de las entidades más emblemáticas del país".

Rosato sostuvo que la "resurrección servirá para que se convierta en un epicentro de la reconstrucción de la economía a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo".

"Hay más de 50.000 pymes industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática", indicó en referencia a la CGE, que ya fuera relanzada en diciembre de 2019 en forma conjunta por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).



Creada hace más de 7 décadas, la CGE tuvo su momento de mayor esplendor con su titular, José ber Gelbard, fue ministro de Economía de cuatro presidentes consecutivos: Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Juan Perón y María Estela Martínez.

Luego de la intervención sufrida durante la dictadura militar, la CGE intentó recuperar su protagonismo sin éxito.

El titular de IPA indicó que se trabajará "a nivel nacional para juntar las firmas necesarias que logren ponerla nuevamente de pie y que sea realmente representativa. Para eso necesitamos el apoyo de quien corresponda para reorganizar y salvar a la CGE, que se encuentra en situación económica crítica".

Rosato, integrante de la organización del Primer Congreso Industrial que reúne a representantes de la producción y el trabajo, insistió en "la importancia de la unidad de todos los actores del sector privado, en coordinación con el Estado, para impulsar de manera conjunta las políticas públicas de desarrollo productivo con más empleo para todos".

"Cerraron 25.000 pymes en los últimos cuatro años, y 5.000 eran industriales. Teniendo en cuenta que las pymes nacionales son el motor de la economía del país, la propuesta es que todos los actores tengamos una participación activa en una entidad de tercer grado que supo ser un símbolo de un modelo industrialista de nuestra historia económica", aseguró.

Al respecto, remarco que "la CGE debería representar a todo el sector pyme a nivel nacional y convertirse en la entidad que necesitamos para atravesar este proceso de crisis económica. Hoy es preciso encolumnarnos detrás de una referencia única para encontrar la solución en la unidad que venimos buscando".





CRISIS ECONÓMICA 13-07-2020 20:50 Hs.

#### Pymes quieren "recuperar" la CGE y lanzar la unidad en la pospandemia

Buscan coordinar con el Gobierno un proyecto común. "La población requiere la unidad de todos los dirigentes para salir de la crisis económica y social", dijo Rosato.

(

#### **Ariel Maciel**

Buscan coordinar con el Gobierno un proyecto común

Un grupo de pymes buscará revivir la histórica Confederación General Económica (CGE) para lanzar un espacio que unifique a la dispersión de entidades de segundo grado que representan los intereses de los empresarios más dinámicos de la actividad local. Se trata de una movida audaz, que busca un respaldo del Gobierno, desde donde miran con atención la movida ante la necesidad de encontrar un interlocutor válido en un sector clave para la recuperación pospandemia. "La resurrección de la CGE, que hoy está abandonada y descuidada, servirá para que se convierta en un epicentro de la reconstrucción de la economía, a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo", sostuvo el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato. "Hay más de 50 mil pymes industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática. Para eso vamos a trabajar a nivel nacional para juntar las firmas necesarias que logren ponerla nuevamente de pie y que sea realmente representativa", resaltó el dirigente. Y aseguró que "cerraron 25 mil pymes en los últimos cuatro años, y 5 mil eran industriales". "La propuesta es que todos los actores tengamos una



participación activa en una entidad de tercer grado que supo ser un símbolo de un modelo industrialista de nuestra historia económica", destacó Rosato, quien además sostuvo que la CGE es un "patrimonio de las pymes" que no se puede "perder". "Por eso estamos pidiendo este salvataje", dijo. Por ese motivo, reclamó que se realice una auditoría para conocer el estado de situación económica de la entidad y si es necesaria su intervención, y dejó en claro que "en la actualidad, la CGE está carente de representatividad y viciada de acusaciones de irregularidades por malos manejos". "La CGE tiene que convertirse en la abanderada del desarrollo industrial en la Argentina", subrayó el empresario, para quien el Gobierno "también necesita a las pymes unidas para pensar en las políticas públicas que ayuden a la reconstrucción y el desarrollo económico". La CGE supo ser una entidad de fuerte peso en la representación de las empresas locales, principalmente pymes, que nació en 1950 en medio del proceso industrializador. Luego perdió su peso de representatividad y durante la gestión de Mauricio Macri ingresó en una crisis institucional -con denuncias internas- y económica. El año pasado, se avanzó la normalización con la unidad de Cgera y Came, dos cámaras históricamente enfrentadas con CGE, pero surgieron impugnaciones que llenaron de dudas la representación sectorial.

En octubre del año pasado hubo intento de normalización

"La población requiere la unidad de todos los dirigentes para salir de la crisis económica y social"



#### LA VOZ DE TANDIL

### PyMes piden el "salvataje" de la CGE - 13/07/2020 - lavozdetandil.com.ar

#### PARA "PLANIFICAR EL MODELO INDUSTRIAL POSPANDEMIA" VOLVER

**Pymes** industriales reclamaron hoy el "salvataje" de la Confederación General Económica (CGE), para "lograr la unidad" de ese sector y "planificar el modelo industrial pospandemia".

"La resurrección de la CGE, que hoy está abandonada y descuidada, servirá para que se convierta en un epicentro de la reconstrucción de la economía, a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo", sostuvo el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.

"Hay más de 50 mil **pymes** industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática. Para eso vamos a trabajar a nivel nacional para juntar las firmas necesarias que logren ponerla nuevamente de pie y que sea realmente representativa", resaltó el dirigente.

Y aseguró que "cerraron 25 mil **pymes** en los últimos cuatro años, y 5 mil eran industriales. La propuesta es que todos los actores tengamos una participación activa en una entidad de tercer grado que supo ser un símbolo de un modelo industrialista de nuestra historia económica".





### Pymes piden salvataje para «planificar modelo industrial pospandemia»

"La resurrección de la CGE, que hoy está abandonada y descuidada, servirá para que se convierta en un epicentro de la reconstrucción de la economía, a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo", sostuvo el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.

Pymes industriales reclamaron hoy el «salvataje» de la Confederación General Económica (CGE), para «lograr la unidad» de ese sector y «planificar el modelo industrial pospandemia».

«Hay más de 50 mil pymes industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática. Para eso vamos a trabajar a nivel nacional para juntar las firmas necesarias que logren ponerla nuevamente de pie y que sea realmente representativa», resaltó el dirigente.

Rosato aseguró que «cerraron 25 mil pymes en los últimos cuatro años, y 5 mil eran industriales. La propuesta es que todos los actores tengamos una participación activa en una entidad de tercer grado que supo ser un símbolo de un modelo industrialista de nuestra historia económica».

Según el dirigente, la CGE «es un patrimonio de las pymes que no podemos perder, y por eso estamos pidiendo este salvataje».

Por ese motivo, reclamó que se realice una auditoría para conocer el estado de situación económica de la entidad y si es necesaria su intervención, y dejó en claro que «en la actualidad, la CGE está carente de representatividad y viciada de acusaciones de irregularidades por malos manejos».

«La CGE tiene que convertirse en la abanderada del desarrollo industrial en la Argentina», subrayó el empresario, para quien el Gobierno «también necesita a las pymes unidas para pensar en las políticas públicas que ayuden a la reconstrucción y el desarrollo económico».





#### Pymes piden el "salvataje" de la CGE para planificar el modelo pospandemia

| illouelo pospaliuel                                                                                                                      | IIIa |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|
| POR AGENCIAS                                                                                                                             |      | ۵ | Ø | Ø |
| Pymes industriales reclamaron este lunes el "sa<br>General Económica (CGE), para "lograr la unidad<br>el modelo industrial pospandemia". | •    |   |   |   |

"La resurrección de la CGE, que hoy está abandonada y descuidada, servirá para que se convierta en un epicentro de la reconstrucción de la economía, a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo", sostuvo el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.

"Hay más de 50 mil pymes industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática. Para eso vamos a trabajar a nivel nacional para juntar las firmas necesarias que logren ponerla nuevamente de pie y que sea realmente representativa", resaltó el dirigente.

Y aseguró que "cerraron 25 mil pymes en los últimos cuatro años, y 5 mil eran industriales. La propuesta es que todos los actores tengamos una participación activa en una entidad de tercer grado que supo ser un símbolo de un modelo industrialista de nuestra historia económica".

Según Rosato, la CGE "es un patrimonio de las pymes que no podemos perder, y por eso estamos pidiendo este salvataje".

Por ese motivo, reclamó que se realice una auditoría para conocer el estado de situación económica de la entidad y si es necesaria su intervención, y



# **UNO**

dejó en claro que "en la actualidad, la CGE está carente de representatividad y viciada de acusaciones de irregularidades por malos manejos".

"La CGE tiene que convertirse en la abanderada del desarrollo industrial en la Argentina", subrayó el empresario, para quien el Gobierno "también necesita a las pymes unidas para pensar en las políticas públicas que ayuden a la reconstrucción y el desarrollo económico".





### Industriales pymes piden reactivar la confederación general económica

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó aplicar un salvataje a la Confederación General Económica (CGE) para "lograr la unidad de todas las pymes debajo del paraguas de una de las entidades más emblemáticas del país" y sostuvo que la "resurrección servirá para que se convierta en un epicentro de la reconstrucción de la economía a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo".

El presidente de IPA dijo: "La gran crisis nos lleva a pensar en las mejores soluciones desde la unidad. Por eso es clave contar con esta entidad emblemática que en su momento fue central para el desarrollo del país. La CGE es un patrimonio de las **pymes** que no podemos perder, y por eso estamos pidiendo este salvataje"

"Cerraron 25.000 **pymes** en los últimos cuatro años, y 5.000 eran industriales. Teniendo en cuenta que las **pymes** nacionales son el motor de la economía del país, la propuesta es que todos los actores tengamos una participación activa en una entidad de tercer grado que supo ser un símbolo de un modelo industrialista de nuestra historia económica", aseguró **Rosato**.

"Hay más de 50.000 **pymes** industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática. Para eso vamos a trabajar a nivel nacional para juntar las firmas necesarias que logren ponerla nuevamente de pie y que sea realmente representativa. Para eso necesitamos el apoyo de quien corresponda para reorganizar y salvar a la CGE, que se encuentra en situación económica crítica", afirmó.



### Julio 14



#### ámbito

# Pymes industriales reclaman rescate de la CGE, fundamental para la pospandemia

ECONOMÍA 14 Julio 2020

El dirigente industrial Daniel Rosato reclamó que se realice una auditoría en la Confederación General Económica para conocer su situación económica, y si es necesaria su intervención.









El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó apoyo para lograr el salvataje da la Confederación General Económica (CGE), entidad a la que consideró fundamental para la reconstrucción económica pospandemia. Así lo manifestó un comunicado de la entidad difundido este martes.

"Hay más de 50.000 pymes industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática", explicó Rosato sobre la CGE, a la que calificó como "una de las más emblemáticas" del país y eje fundamental para la reactivación.

Según el empresario, lograr la unidad de todas las pymes "bajo el paraguas" de la CGE, servirá para que esta "resurrección" la convierta "en un epicentro de la reconstrucción de la economía a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo".

Necesitamos el apoyo de quien corresponda para reorganizar y salvar a la CGE, que se encuentra en situación económica crítica" (Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos).

"Necesitamos el apoyo de quien corresponda para reorganizar y salvar a la CGE, que se encuentra en situación económica crítica", afirmó.



### ámbito

"Es clave contar con esta entidad emblemática que en su momento fue central para el desarrollo del país", resaltó.

Rosato insistió en la importancia de la unidad de todos los actores del sector privado, en coordinación con el Estado, para impulsar de manera conjunta las políticas públicas de desarrollos productivos.

El presidente de IPA sostuvo que "el Gobierno también necesita a las pymes unidas para pensar en las políticas públicas que ayuden a la reconstrucción", y resaltó que "es la CGE el ámbito adecuado para poner en marcha ese acuerdo global".

"Cerraron 25.000 pymes en los últimos cuatro años, y 5.000 eran industriales", recordó.

El dirigente industrial reclamó que se realice una auditoría en la CGE para conocer su estado de situación económica, y si es necesaria su intervención.

Por su parte, esta jornada, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, garantizó los a empresarios de las pymes que el Gobierno lanzará un plan de desarrollo de infraestructura productiva, que será "la primera inversión fuerte de la Argentina" pospandemia.



# Las Pymes reclaman medidas para salir de la crisis económica – 15/07/2020 - Televisión Pública Noticias (vía Youtube)

0:03 / 1:53

#Argentina #PyMEs #Economía

14 vistas • 15 jul. 2020

Televisión Pública Noticias

158,000 suscriptores

Advierten que desde el inicio de la pandemia cerraron unas 2.000 empresas que se suman a las 25.000 que habían cerrado bajo el gobierno macrista. **Daniel Rosato**, presidente de **Industriales Pymes Argentinos**, solicitan "un salvataje estatal y recuperar la CGE", entre otras medidas.

#Argentina #**PyMEs** #Economía

https://tvpublica.com.ar

https://facebook.com/tvpublica

https://instagram.com/tv\_publica

https://twitter.com/tv\_publica

Video: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lz9rlOQ2VuQ">https://www.youtube.com/watch?v=lz9rlOQ2VuQ</a>





# Las Pymes solicitan salvataje de la CGE para la reconstrucción pospandemia – 14/07/2020 - agrolatam.com

Daniel Rosato, reclamó apoyo para lograr el salvataje da la Confederación General Económica (CGE), entidad a la que consideró fundamental para la reconstrucción económica pospandemia

Las **Pymes** solicitan salvataje de la CGE para la reconstrucción pospandemia

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó apoyo para lograr el salvataje da la Confederación General Económica (CGE), entidad a la que consideró fundamental para la reconstrucción económica pospandemia, según un comunicado de la entidad difundido hoy

"Hay más de 50.000 **pymes** industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática", explicó **Rosato** sobre la CGE, a la que calificó como "una de las más emblemáticas" del país y eje fundamental para la reactivación.

Según el empresario, lograr la unidad de todas las **pymes** "bajo el paraguas" de la CGE, servirá para que esta "resurrección" la convierta "en un epicentro de la reconstrucción de la economía a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo".





"Necesitamos el apoyo de quien corresponda para reorganizar y salvar a la CGE, que se encuentra en situación económica crítica", afirmó.

"Es clave contar con esta entidad emblemática que en su momento fue central para el desarrollo del país", resaltó.

Rosato insistió en la importancia de la unidad de todos los actores del sector privado, en coordinación con el Estado, para impulsar de manera conjunta las políticas públicas de desarrollos productivos.

El presidente de IPA sostuvo que "el Gobierno también necesita a las **pymes** unidas para pensar en las políticas públicas que ayuden a la reconstrucción", y resaltó que "es la CGE el ámbito adecuado para poner en marcha ese acuerdo global".

"Cerraron 25.000 **pymes** en los últimos cuatro años, y 5.000 eran industriales", recordó.

El dirigente industrial reclamó que se realice una auditoría en la CGE para conocer su estado de situación económica, y si es necesaria su intervención.



## NUEVA RIOJA

# Pymes quieren "recuperar" la CGE en la pospandemia – 14/07/2020 - nuevarioja.com.ar

Buscan coordinar con el Gobierno un proyecto común. "La población requiere la unidad de todos los dirigentes para salir de la crisis económica y social", dijo Rosato.

Un grupo de **pymes** buscará revivir la histórica Confederación General Económica (CGE) para lanzar un espacio que unifique a la dispersión de entidades de segundo grado que representan los intereses de los empresarios más dinámicos de la actividad local. Se trata de una movida audaz, que busca un respaldo del Gobierno, desde donde miran con atención la movida ante la necesidad de encontrar un interlocutor válido en un sector clave para la recuperación pospandemia.

"La resurrección de la CGE, que hoy está abandonada y descuidada, servirá para que se convierta en un epicentro de la reconstrucción de la economía, a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo", sostuvo el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**.

"Hay más de 50 mil **pymes** industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática. Para eso vamos a trabajar a nivel nacional para juntar las firmas necesarias que logren ponerla nuevamente de pie y que sea realmente representativa", resaltó el dirigente.



Y aseguró que "cerraron 25 mil **pymes** en los últimos cuatro años, y 5 mil eran industriales".

"La propuesta es que todos los actores tengamos una participación activa en una entidad de tercer grado que supo ser un símbolo de un modelo industrialista de nuestra historia económica", destacó Rosato, quien además sostuvo que la CGE es un "patrimonio de las pymes" que no se puede "perder". "Por eso estamos pidiendo este salvataje", dijo.

Por ese motivo, reclamó que se realice una auditoría para conocer el estado de situación económica de la entidad y si es necesaria su intervención, y dejó en claro que "en la actualidad, la CGE está carente de representatividad y viciada de acusaciones de irregularidades por malos manejos".

"La CGE tiene que convertirse en la abanderada del desarrollo industrial en la Argentina", subrayó el empresario, para quien el Gobierno "también necesita a las **pymes** unidas para pensar en las políticas públicas que ayuden a la reconstrucción y el desarrollo económico".

La CGE supo ser una entidad de fuerte peso en la representación de las empresas locales, principalmente **pymes**, que nació en 1950 en medio del proceso industrializador. Luego perdió su peso de representatividad y durante la gestión de Mauricio Macri ingresó en una crisis institucional -con denuncias internas- y económica.

El año pasado, se avanzó en la normalización con la unidad de Cgera y Came, dos cámaras históricamente enfrentadas con CGE, pero surgieron impugnaciones que llenaron de dudas la representación sectorial.



#### somos > pymes

## Piden al Gobierno que sostenga a la CGE para lograr la recuperación económica

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó apoyo para lograr el salvataje da la Confederación General Económica, entidad a la que consideró fundamental para la reconstrucción económica pospandemia, según un comunicado de la entidad.

"Hay más de 50.000 **PYMES** industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática", subrayó el directivo sobre la CGE, a la que calificó como "una de las más emblemáticas" del país y eje fundamental para la reactivación.

Según el empresario, lograr la unidad de todas las **PYMES** "bajo el paraguas" de la entidad, servirá para que esta "resurrección" la convierta "en un epicentro de la reconstrucción de la economía a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo".

"Necesitamos el apoyo de quien corresponda para reorganizar y salvar a la CGE, que se encuentra en situación económica crítica", afirmó Rosato.

"Es clave contar con esta entidad emblemática que en su momento fue central para el desarrollo del país", resaltó.

El titular de IPA insistió en la importancia de la unidad de todos los actores del sector privado, en coordinación con el Estado, para impulsar de manera conjunta las políticas públicas de desarrollos productivos.

El dirigente esgrimió que "el Gobierno también necesita a las **PYMES** unidas para pensar en las políticas públicas que ayuden a la reconstrucción", y resaltó que "es la CGE el ámbito adecuado para poner en marcha ese acuerdo global".



### MundoEmpresarial La voz de las pymes

#### Pymes quieren recuperar la CGE y piden lograr la unidad

La emblemática entidad sería un buen espacio para lograr la "unidad de todo el sector" de pequeñas y medianas empresas.

Un grupo de **pymes** buscará revivir la histórica Confederación General Económica (CGE) para lanzar un espacio que unifique a la dispersión de entidades de segundo grado que representan los intereses de los empresarios más dinámicos de la actividad local. Se trata de una movida audaz, que busca un respaldo del Gobierno, desde donde miran con atención la movida ante la necesidad de encontrar un interlocutor válido en un sector clave para la recuperación pospandemia.

"La resurrección de la CGE, que hoy está abandonada y descuidada, servirá para que se convierta en un epicentro de la reconstrucción de la economía, a partir del desarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo", sostuvo el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.

"Hay más de 50 mil **pymes** industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática. Para eso vamos a trabajar a nivel nacional para juntar las firmas necesarias que logren ponerla nuevamente de pie y que sea realmente representativa", resaltó el dirigente.



Y aseguró que "cerraron 25 mil **pymes** en los últimos cuatro años, y 5 mil eran industriales". "La propuesta es que todos los actores tengamos una participación activa en una entidad de tercer grado que supo ser un símbolo de un modelo industrialista de nuestra historia económica", destacó **Rosato**, quien además sostuvo que la CGE es un "patrimonio de las **pymes**" que no se puede "perder". "Por eso estamos pidiendo este salvataje", dijo.

Por ese motivo, reclamó que se realice una auditoría para conocer el estado de situación económica de la entidad y si es necesaria su intervención, y dejó en claro que "en la actualidad, la CGE está carente de representatividad y viciada de acusaciones de irregularidades por malos manejos".

"La CGE tiene que convertirse en la abanderada del desarrollo industrial en la Argentina", subrayó el empresario, para quien el Gobierno "también necesita a las **pymes** unidas para pensar en las políticas públicas que ayuden a la reconstrucción y el desarrollo económico".

La CGE supo ser una entidad de fuerte peso en la representación de las empresas locales, principalmente **pymes**, que nació en 1950 en medio del proceso industrializador. Luego perdió su peso de representatividad y durante la gestión de Mauricio Macri ingresó en una crisis institucional -con denuncias internas- y económica. El año pasado, se avanzó en la normalización con la unidad de Cgera y Came, dos cámaras históricamente enfrentadas con CGE, pero surgieron impugnaciones que llenaron de dudas la representación sectorial.

"Queremos salvar al país y lo tenemos que hacer desde lo institucional. Hoy y desde hace años la CGE está abandonada y descuidada. Por eso es fundamental unificar al Estado y a todas las entidades para recupera una entidad emblemática de todas las **pymes**. Quizás la herramienta es la convocatoria a una asamblea para plasmar la unidad desde el resurgimiento de esta entidad que le dé esperanza a los argentinos", destacó **Rosato**.





#### Salvataje a la CGE - 14/07/2020 - La Prensa - Pág.4

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó aplicar un salvataje a la Confederación General Económica (CGE) para "lograr la unidad de todas las pymes debajo del paraguas de una de las entidades más emblemáticas del país", y sostuvo que la "resurrección servirá para que se convierta en un epicentro de la reconstrucción de la economía a partir del de sarrollo de un modelo industrial que dinamice al empleo. Hay más de 50.000 pymes industriales que pueden ser parte de la reconstrucción de esta entidad emblemática. Para eso vamos a trabajar a nivel nacional para juntar las firmas necesarias que logren ponerla ndevamente de pie y que sea realmente representativa", finalizó.



### Julio 23





# Preparan un congreso de empresarios y trabajadores, en Mundo Industrial – 23/07/2020 – Mundo Empresarial (Vía Youtube)

23 jul. 2020

alasproductora

**Daniel Rosato**, titular de IPA, abogó por la unidad de todas las entidades que agrupan a las **PYMES** para tener mayor fuerza en los reclamos y adelantó la próxima realización de un congreso entre trabajadores y empresarios para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo.

Video: <a href="https://youtu.be/cASUhyZZwPQ">https://youtu.be/cASUhyZZwPQ</a>



## **Códigobaires**

ECONOMÍA | 23 JUL 2020 ECONOMÍA Y PANDEMIA

# Daniel Rosato: "Sin la ayuda del gobierno, habría 15 mil PyMES industriales cerradas"

El titular de Industriales Pymes Argentinos detalló la situación que atraviesan las pymes por causa de la pandemia y adelantó que se está trabajando en un congreso que tendrá la participación de sindicatos y el gobierno.





## **Códigobaires**

"Es una situación difícil. La pandemia el único remedio que nos deja es el aislamiento y, en ese escenario las pymes quedan muy complicadas" expresó **Daniel Rosato**, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA) en diálogo con **Radio La Plata (FM 90.9)** y consideró que "si el Gobierno no estaría ayudando, habría 15 mil PyMES cerradas, solamente industriales".

Rosato también informó que "el 59% de las PyMES está con deudas impositivas por no poder producir" y manifestó que "el 50% de las PyMES no tiene acceso al financiamiento por no ser sujetos de créditos ante los bancos".

En este sentido, Daniel Rosato planteó que "más allá de la economía y de la ayuda que nos puede dar el Gobierno, los representantes de las PyMES nos tenemos que reunir para analizar diversas cuestiones"

"Estamos desarrollando el primer Congreso Industrial a nivel nacional" adelantó en diálogo con Radio La Plata. El mismo se realizará el 17 de noviembre y "están invitados a participar todos los sindicatos industriales, pymes y el gobierno".

El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA) detalló que este Congreso se llevará a cabo con el fin de poder solucionar varias cuestiones que están atravesando las pymes. "Vamos a discutir el financiamiento, la legislación laboral nueva y otros temas que abarcan a este sector" concluyó.

#### Audio:

https://codigobaires.com.ar/nota/118258/daniel-rosato--sin-la-ayuda-del-gobierno--habria-15-mil-pymes-industriales-cerradas/



### Julio 27





#### Presidente de Industriales Pymes pidió trabajar para «terminar con la industria del juicio»

Daniel Rosato solicitó que se avance en una reforma laboral: "Cuando se habla de esto, todos se asustan. No hace falta llamar reforma laboral, pero realmente se requiere de un cambio"

El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, pidió hoy que haya una mesa de trabajo con el Gobierno y los sindicatos para avanzar en políticas públicas que «pongan fin a la industria del juicio».

**Rosato** solicitó que se avance en una reforma laboral: «Cuando se habla de esto, todos se asustan. No hace falta llamar reforma laboral, pero realmente se requiere de un cambio. Y no quiero decir es sacarle derechos a los trabajadores».

En declaraciones al programa Una mañana de éstas, que conduce Pablo Caruso por La990, el dirigente **pyme** dijo que el objetivo es «tomar gente sin problemas», dado que las **pymes** tienen actualmente «el gran inconveniente de la industria del juicio» que llevó a muchas a fundirse.

«Muchas veces los juicios no pasan por el trabajador sino porque hay organizaciones que utilizan a los trabajadores para ir contra las **pymes**», dijo.





Rosato celebró los anuncios que hizo el Gobierno la semana pasada para ayudar al sector productivo dado que así hay un «Estado que contiene» para que las **pymes** no cierren en medio de la pandemia.

«Cerraron ya 2.000 **pymes** industriales en lo que va del año. Venían de un proceso de crisis desde el año pasado y la pandemia las terminó sentenciando a muerte», dijo el dirigente industrial.

Indicó que hay muchas **pymes** que no pueden acceder a los beneficios estatales porque están en la informalidad: «Un gran problema que tenemos en Argentina es que el 50% está en la informalidad», afirmó.

Aseguró que «en el sector **pyme** industrial se está construyendo la unidad» y anunció «un congreso **pyme** para noviembre, en el que se buscarán soluciones para la producción y el empleo, para construir políticas industriales».



### Julio 28



## INACIONAL IIX

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

#### "Quince mil Pymes industriales reciben ayuda del gobierno nacional"

② 28/07/2020







☑ A No es seguro | radionacional.com.ar/quince-mil-pymes-industriales-reciben-ayuda-del-gobierno-nacional/

Daniel Rosato, presidente de los Industriales Pymes Argentinos (IPA), analizó en Radio Nacional Resistencia la situación del sector y las gestiones que efectúan con el gobierno nacional, para paliar los efectos negativos de la pandemia: "la situación es grave, con un período de recesión muy importante que sentenció a muerte a 2500 Pymes industriales. Todas ellas venían de un 2019 muy malo y quiero destacar que el gobierno nacional brinda una ayuda muy importante, pues son 15 mil las que se sostienen con los subsidios, y por el acceso a créditos a tasa cero para aquellas que están muy mal y ahora comienza a producir", señaló.

El dirigente afirmó que la banca privada nunca estuvo presente ni acompañó, con el consiguiente desfinanciamiento: "a pesar que con nuestro sector, obtuvo ganancias de hasta el 125%", aseguró.



"Hoy, 15 mil empresas no cierran por el sostenimiento del gobierno nacional que, a través de la AFIP por ejemplo, adoptó medidas muy beneficiosas".

El empresario informó a Patricia Leguiza que se está organizando el Primer Congreso Nacional Industrial: "donde queremos concretar la unidad de todas las Pymes, los sindicatos, las organizaciones sociales, el gobierno y pretendemos analizar, sector por sector, e identificar los eslabones más débiles para tratar su recomposición. Una de las maneras es a través de la sustitución de importaciones, todos quieren vender y acá tenemos que producir más y mejor; hay que generar mano de obra formal porque con el 50% de informalidad que tenemos hoy, es muy complicado competir", aseveró.

En el final de la charla, Rosato expresó su convencimiento de los cambios que en todos los sectores se producirán con motivo de la pandemia: "hay que entender que la industria cambió y va a continuar haciéndolo, cambiaron los sistemas y las formas que existían, y ahora es el momento de ver como lo vamos superando", indicó



### Julio 30



## LA VOZ DEL CHACO Diario de todos

## «Más de 15 mil pymes industriales hoy subsisten gracias al gobierno» -

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, señaló el cierre de 2 mil empresas que no resistieron la cuarentena, al tiempo de destacar las medidas tomadas por el Estado que permiten la subsistencia de las que aún resisten.

Mientras se espera el anuncio del presidente Alberto Fernández de una batería de medidas para la reactivación económica, el titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, en contacto con Radio Nacional, detalló la situación actual del sector. En su análisis, el referente destacó el cierre de 2 mil pequeñas y medianas industrias este año durante la cuarentena por Covid-19, al tiempo de reconocer que cerca de 15 mil de estas empresas en todo el país pueden subsistir hoy debido a la asistencia del Gobierno. Además, describió el trabajo que realizan junto a sindicatos y el Gobierno en el diseño de las medidas que permitan la puesta en marcha de estas pymes.

«Realmente la situación es grave, venimos con un período importante de recesión producto de la caída del mercado interno, esto tiene que ver justamente con los cuatro meses de pandemia en que realmente ha sentenciado a muerte a muchas **pymes**», describió la situación el referente. En este sentido precisó: «Esto ha hecho que 2 mil **pymes** industriales hayan cerrado este año, son **pymes** que venían de una crisis muy fuerte de años



anteriores y que realmente no pudieron resistir y tuvieron que cerrar, a pesar de que el Gobierno está sosteniendo a miles de **pymes** a través de las ATP», y recordó el anuncio realizado por el Presidente y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de que 15 mil **pymes** industriales están en crisis y se están sosteniendo por este subsidio que está realizando el Gobierno».

Rosato a su vez calificó de «muy importante», el lanzamiento de créditos y recordó que «que veníamos pidiendo hace tiempo financiamiento a tasa 0 para que esas pymes que están en muy mala situación puedan comenzar a producir», aportó y repasó que «justamente uno de los grandes temas importantes que tenemos que mencionar es la falta de financiamiento por parte de la banca privada, que no estuvo presente, que no acompañó a estas pymes que hoy están en crisis, mientras que estas pymes fueron las que han dado a la banca privada una ganancia de 125% en los últimos dos años, mientras que en el resto del mundo la ganancia en el sistema bancario no era más del 15%», comparó el referente.

En este sentido el dirigente destacó: «Gracias a que el Gobierno se ha puesto al frente de este tema, tenemos que pensar que hoy no cierran esas 15 mil **pymes** porque el Estado, el sistema, las está conteniendo, diciéndoles a través de la Afip que no paguen los impuestos, dan diez años para pagar, no te embargan las cuentas, sino pagás la energía no te la cortan, medidas que hacen que esas **pymes** no cierren y puedan llegar al final de la pandemia de pie».

Al mismo tiempo analizó: «En la Argentina no nos podemos dar el lujo de que cierren más **pymes**, cuando hay **pymes** que cierran eso significa depender más del mercado externo, entonces esto de alguna manera tenemos que sostener la economía y pensar cómo hacemos para producir más y mejor, en época de pandemia y de pospandemia también», instó.



#### hacia el congreso

Más adelante el referente del sector detalló también el trabajo que realizan en el diseño de las políticas que ayuden a atravesar este momento: «A raíz de las declaraciones del Presidente, nosotros veníamos trabajando en la organización de un primer Congreso Nacional Industrial que se llama del Consenso, Producción y Empleo, donde justamente lo estamos haciendo a través de la unidad nacional y con la cual queremos que todas las **pymes** del país con los sindicatos industriales y organizaciones sociales, y el Gobierno tiene el objetivo muy importante, no solamente de apoyar y reforzar la medida que pueda sacar dentro de este paquete de 60 medidas que va a lanzar en los próximos 10 días», anticipó.

Según explicó, este congreso también servirá para analizar la situación sector por sector, ya que cada uno tiene sus propias particularidades: «Tenemos caída del -5% al -65%, entonces tenemos que ver cómo hacemos para que esos sectores más débiles, sensibles, que generan mucha mano de obra, puedan realmente producir, empezar a recomponerse en forma rápida, a partir de un proyecto de compre argentino, que significa la sustitución de importaciones, de cuidado del mercado interno, donde tenemos un mercado internacional muy ofertado, porque justamente la demanda a nivel mundial ha caído, entonces todos quieren vender, y en la Argentina tenemos que ver cómo sustituir exportaciones, producir más y mejor», consideró.

Otro de los temas que convoca a analizar es «pensar también cómo hacemos para generar, a partir de una mayor producción, con medidas muy concretas, mano de obra formal, porque tenemos en la Argentina más del 50% de informalidad y eso no solo afecta al Gobierno por la recaudación, sino también a las **pymes** por la competitividad, porque hay una



competencia desleal por la cual hay que trabajar y, poco a poco, a través de un cambio en la legislación impositiva, laboral», indicó.

Otro de los tópicos es « ver cómo hacemos para que el sistema financiero acompañe a la producción a través de un banco nacional industrial de desarrollo que tenemos que generar a través de este congreso entre todas las **pymes** industriales, los trabajadores, consensuado con los sindicatos, porque creo que es fundamental que pensemos cómo vamos a financiar la producción, cómo vamos a hacer para generar empleo, a partir de invertir, con nuevas maquinarias, en producir más, pero necesitamos una banca que nos acompañe, no lo que hemos tenido hasta ahora, que ha servido únicamente para expulsar las **pymes** y para que realmente, por la falta de financiamiento, estén en las condiciones que están», aseguró.

En cuanto a la actividad durante esta pandemia, **Rosato** describió: «Tenemos que entender que hoy la industria es otra vida, totalmente diferente, cambió muchísimo, puertas adentro de una **pyme**, hoy la industria se ha dividido para producir en diferentes turnos, las medidas sanitarias de prevención realmente son extremas, nuestros trabajadores no pueden trabajar, tienen que mantener la distancia, donde van almorzar, merendar, tomando distancia unos de otros, donde entran al baño de a uno, entran a trabajar con su ropa de trabajo para minimizar los contactos en los vestuarios, ha cambiado muchísimo y tenemos que acostumbrarnos a convivir de esta manera laboralmente», describió. «Lógicamente pensando que no podemos frenar este proceso de la economía, porque ya estamos mal y tenemos que ver cómo salimos adelante en las condiciones que hoy estamos frente a esta pandemia, que entendemos que en algún momento va a terminar».



Asimismo, comentó: «Estamos teniendo videoconferencias virtuales, nos estamos reuniendo todos, la próxima reunión es el 4 de agosto, en la que participa el Gobierno también de esta convocatoria y donde estamos definiendo los temas que vamos a tratar en el congreso, todas estas cosas que estamos hablando son los temas que se van a tratar en esta videoconferencia para ir formando mesas de diálogo, de consenso, para avanzar en todos estos proyectos que tienen que ver con el desarrollo industrial y la generación de empleo. Lo que han dicho el Presidente y los sindicalistas, todos estamos entendiendo que esto lo tenemos que sacar entre todos, a través de la unidad nacional, y no hay espacios para individualismos o temas personales, tenemos que trabajar muy unidos», finalizó.

#### Coyuntura productiva-laboral pospandemia

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), junto a la Confederación General del Trabajo (CGT), analizó en el marco del encuentro virtual «Pensando juntos el futuro del trabajo argentino», la nueva coyuntura generada por el Covid-19 en el ámbito productivo-laboral.

En este marco, el presidente de CGERA, Marcelo Fernández, afirmó que «tenemos que desarrollar proyectos de ley que defiendan la producción y el



trabajo nacional». De esta forma, Fernández explicó que «los empresarios cuando invertimos a mediano y largo plazo no lo hacemos por un gobierno o porque nos caiga bien un funcionario, sino por las leyes que quedan institucionalizadas». «Recordemos que tuvimos cuatro años de políticas erradas y no tuvimos ninguna ley que nos proteja y nos ampare», agregó.

Por su parte, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, destacó «la alianza entre trabajadores y empresarios en el marco de la pandemia» e hizo hincapié en que estos «han sido quienes pusieron el hombro durante en los momentos difíciles». Durante el encuentro, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas destacó: «Queremos apuntar a pensar la salida de la pandemia, que va a ser un proceso continuo donde tenemos que trabajar en adaptarnos a la nueva normalidad». En esta línea, Kulfas explicó que «no existe un plan de desarrollo productivo sin ensamblar a los actores centrales que son los empresarios y los trabajadores». «Las **pymes** son el corazón productivo de la Argentina, y en esta alianza entre **pymes**, trabajadores y trabajadoras tenemos que afianzar la salida a la crisis del Covid-19», agregó.



### **Agosto 05**



## BAENEGOCIOS

# Empresarios piden consenso para proyectar la economía luego de la renegociación - 05/08/2020 BAE - Nota - Economía y Finanzas - Pag. 4

Ariel Maciel

Hubo un fuerte alineamiento con el Gobierno

Grandes entidades empresarias destacaron la importancia del acuerdo al que arribó el Gobierno nacional con los bonistas extranjeros para renegociar la deuda externa privada, y coincidieron en la necesidad de llegar a consensos básicos que permitan reactivar la actividad económica luego de despejada la incertidumbre financiera.

"A partir de esta nueva etapa, será fundamental promover los consensos básicos para una agenda macroeconómica y de política productiva que se consolide en el tiempo. De esta manera, se podrá construir una perspectiva de largo plazo que compatibilice el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de divisas que brinde sustentabilidad fiscal y externa", sostuvo el Comité Ejecutivo de la UIA.

Por su parte, los bancos -tanto de capital nacional como extranjerorespaldaron el desenlace de las negociaciones. Adeba sostuvo que el
acuerdo con los acreedores "permitirá concretar el canje de los
mencionados títulos, con un alto grado de adhesión". "Recuperar y
mantener en el tiempo el crédito público permitirá sentar las bases y
generar las condiciones necesarias para que el país retome la senda del
crecimiento inclusivo y la generación de empleo. Allí radica la importancia
del acuerdo logrado", destacó.



ABA enfatizó en "el esfuerzo de las autoridades nacionales para alcanzar un entendimiento en un contexto sumamente desafiante".

"El entendimiento entre las partes para reestructurar de manera sostenible la deuda marca el inicio de una etapa en que la será fundamental el diálogo entre los todos los actores de la economía, permitiendo generar consensos básicos para impulsar la actividad económica", señaló el comunicado de prensa.

La Cámara Argentina de Comercio sostuvo que el acuerdo "permitirá avanzar en el canje de dichos títulos sin que ello haya requerido cambios sustanciales respecto de la propuesta previa efectuada por nuestro país". Y se mostró convencida de que "la regularización de los pasivos colaborará con la estabilización de la macroeconomía local y significará una base más sólida para iniciar la recuperación, tras un estancamiento de 10 años y una profunda recesión originada por la pandemia en curso".

La Cámara Argentina de la Construcción calificó de "clave" al acuerdo alcanzado al sostener que "confirma que el Estado argentino tenía voluntad de pago y de honrar sus compromisos, pero de manera sustentable".

"No es menor que el cierre se hace en una situación de pandemia mundial que ha afectado a toda la economía global, lo cual lo hace más valioso aún", señaló la entidad.

La entidad fabril Industriales Pymes Argentinos se esperanzó con la posibilidad de que se abra un nuevo escenario para inversiones, tanto para grandes empresas como para las **pymes** locales. "Permite que las grandes inversiones puedan acceder al mercado de capital consiguiendo financiamiento a una tasa más baja. Esto se va a volcar al desarrollo, en



sectores estratégicos como la energía y va a generar un impacto positivo en las **pymes** proveedoras", afirmó el presidente de IPA, **Daniel Rosato**.

#### APOYO DE LAJE

Banco Ciudad: "Da oportunidad de recuperación"

El Banco Ciudad consideró que el entendimiento con los acreedores privados "da previsibilidad y brinda mayores oportunidades para iniciar una etapa de recuperación económica post pandemia".

Luego de la oficialización del acuerdo, el banco público de la Ciudad de Buenos Aires enfatizó que es momento de "trazar una agenda de desarrollo y crecimiento, con mejores posibilidades de acceso al financiamiento para los sectores productivos". El titular de la entidad, Guillermo Laje, enfatizó: "Toda nuestra organización está al servicio de la recuperación socioeconómica".

El Grupo de los Seis respaldó el acuerdo de canje de la deuda



## BAENEGOCIOS

#### Pymes, sindicatos y Gobierno intensifican la agenda pospandemia

En un encuentro virtual, destacaron el acuerdo de la deuda para fomentar la reindustrialización







Empresarios, dirigentes sindicales, referentes de organizaciones sociales y cooperativistas, junto a funcionarios del Gobierno, coincidieron en la necesidad de avanzar en un plan de reindustrialización a partir de las inversiones disponibles que podrían liberarse a partir del acuerdo al que arribó la Argentina con los acreedores privados de la deuda externa.



Fue durante el segundo encuentro virtual que mantuvieron todos los sectores de cara al Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional y del que participó el secretario **Pyme** de la Nación, Guillermo Mederiz, el director del Banco Nación Claudio Lozano Y Mario Sosa (INTI); referentes empresarios como **Daniel Rosato** (IPA), Juan Ciolli (Mesa Nacional de Unidad **Pyme**), Sandra Rodríguez (APIA), Verónica Tenaglia (**Pymes** Sur); y dirigentes sindicales como Hugo Yaky (CTA), Héctor Amichetti (Gráficos) y Javier Ditto (Smata)

"La esencia de lo que necesitamos es el financiamiento porque venimos de una crisis muy grande en todo el sector productivo y uno de los motivos, además de la importación indiscriminada que hemos sufrido, es la ausencia de una banca privada, que no estuvo acorde a las necesidades que teníamos", afirmó Rosato.

Allí se planteó la necesidad de implementar un banco nacional de desarrollo que "financie la producción y el trabajo y acompañe todo el desarrollo industrial".

Lozano, del Banco Nación, sostuvo: "Necesitamos financiamiento de largo plazo y una banca de desarrollo, que sea capaz de facilitar operaciones en moneda nacional, y que sepa administrar la tasa de interés. El Estado tiene que ser el garante del fondeo sustentable".

Por su parte, Mederiz, valoró "este espacio en el que referentes industriales y dirigentes sindicales trabajan para configurar un ámbito de diálogo donde confluyen distintas miradas sobre la Argentina". "La articulación del mundo del trabajo y de la producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina", sostuvo.

Todos los participantes destacaron el acuerdo clave para poder volcar financiamiento hacia la producción de cara a la recuperación de la economía.





## El acuerdo es clave para volcar financiamiento hacia la producción

🛱 5 agosto, 2020



Empresarios, dirigentes sindicales, referentes de organizaciones sociales y cooperativistas, junto a funcionarios del Gobierno, coincidieron en la necesidad de avanzar en un plan de reindustrialización a partir de las inversiones disponibles que podrían liberarse a partir del acuerdo al que arribó la Argentina con los acreedores privados de la deuda externa.

Fue durante el segundo encuentro virtual que mantuvieron todos los sectores de cara al Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional y del que participó el secretario **Pyme** de la Nación, Guillermo Mederiz, el director del Banco Nación Claudio Lozano Y Mario Sosa (INTI); referentes empresarios como **Daniel Rosato** (IPA), Juan Ciolli (Mesa Nacional de Unidad **Pyme**), Sandra Rodríguez (APIA), Verónica Tenaglia (**Pymes** Sur); y dirigentes sindicales como Hugo Yaky (CTA), Héctor Amichetti (Gráficos) y Javier Ditto (Smata)



"La esencia de lo que necesitamos es el financiamiento porque venimos de una crisis muy grande en todo el sector productivo y uno de los motivos, además de la importación indiscriminada que hemos sufrido, es la ausencia de una banca privada, que no estuvo acorde a las necesidades que teníamos", afirmó Rosato.

Allí se planteó la necesidad de implementar un banco nacional de desarrollo que "financie la producción y el trabajo y acompañe todo el desarrollo industrial".

Lozano, del Banco Nación, sostuvo: "Necesitamos financiamiento de largo plazo y una banca de desarrollo, que sea capaz de facilitar operaciones en moneda nacional, y que sepa administrar la tasa de interés. El Estado tiene que ser el garante del fondeo sustentable".

Por su parte, Mederiz, valoró "este espacio en el que referentes industriales y dirigentes sindicales trabajan para configurar un ámbito de diálogo donde confluyen distintas miradas sobre la Argentina". "La articulación del mundo del trabajo y de la producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina", sostuvo.

Todos los participantes destacaron el acuerdo clave para poder volcar financiamiento hacia la producción de cara a la recuperación de la economía.





#### Despachantes Argentinos

### Tras el acuerdo, entidades empresarias llaman a un gran consenso

Un abanico grande de entidades empresarias destacaron la importancia del acuerdo al que arribó el Gobierno nacional con los bonistas extranjeros para renegociar la deuda externa privada, y coincidieron en la necesidad de llegar a consensos básicos que permitan reactivar la actividad económica luego de despejada la incertidumbre financiera.

"A partir de esta nueva etapa, será fundamental promover los consensos básicos para una agenda macroeconómica y de política productiva que se consolide en el tiempo. De esta manera, se podrá construir una perspectiva de largo plazo que compatibilice el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de divisas —que brinde sustentabilidad fiscal y externa", sostuvo el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Por su parte, los bancos -tanto de capital nacional como los extranjeros- respaldaron el desenlace de las negociaciones. La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) sostuvo que el acuerdo con los acreedores "permitirá concretar el canje de los mencionados títulos, con un alto grado de adhesión".

En ese contexto, felicitó al Gobierno y demás partes involucradas en el proceso por "haber logrado generar las condiciones para llegar a



un acuerdo amplio, con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública y recuperar el crédito de la República". "Recuperar y mantener en el tiempo el crédito público, permitirá sentar las bases y generar las condiciones necesarias para que el país retome la senda de crecimiento inclusivo y generación de empleo. Allí radica la importancia del acuerdo logrado", destacó Adeba.

Por su parte, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) celebró la renegociación y enfatizó en "el esfuerzo de las autoridades nacionales para alcanzar un entendimiento en un contexto sumamente desafiante". "El entendimiento entre las partes para reestructurar de manera sostenible la deuda, marca el inicio de una etapa en que la será fundamental el diálogo entre los todos los actores de la economía, permitiendo generar consensos básicos para impulsar la actividad económica", señaló el comunicado de prensa.

Los banqueros de ABA llamaron "a todos los bonistas a adherir al acuerdo alcanzado hoy y acompañar al país en el proceso de recuperación con mayor inversión y generación de empleo de calidad".

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) sostuvo que el acuerdo "permitirá avanzar en el canje de dichos títulos sin que ello haya requerido cambios sustanciales respecto a la propuesta previa efectuada por nuestro país".

"Oportunamente, la CAC había apoyado la oferta oficial, al entender que implicaba un adecuado equilibrio entre las legítimas aspiraciones de cobro por parte de los acreedores y las reales posibilidades de pago por parte del Estado Nacional. Hoy la Entidad



ratifica ese acompañamiento y se congratula de la buena aceptación que el ofrecimiento tuvo", enfatizó un comunicado de prensa.

La CAC se mostró "convencida de que la regularización de los pasivos colaborará con la estabilización de la macroeconomía local y significará una base más sólida para iniciar la recuperación, tras un estancamiento de 10 años y una profunda recesión originada por la pandemia en curso".

Además sostuvo que "dotará de mayor solvencia al fisco y permitirá que las empresas argentinas accedan a más y mejor financiamiento, favoreciendo así la inversión y la generación de empleo genuino". Los mercantiles, además, abogaron para que "los restantes acreedores también adhieran al canje propuesto, en beneficio de todas las partes involucradas".

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) calificó de "clave" al acuerdo alcanzado al sostener que "confirma que el Estado argentino tenía voluntad de pago y de honrar sus compromisos pero de manera sustentable". "No es menor que el cierre se hace en una situación de pandemia mundial que ha afectado a toda la economía mundial, lo cual lo hace más valioso aún", señaló la entidad.

Los constructores destacaron la importancia de "concentrar" la atención en renegociar la deuda con el FMI y "lanzar la economía argentina que tanto lo necesita". "Nuestra industria de la construcción será un pilar fundamental del crecimiento en esta esta nueva etapa a partir de la reactivación de la inversión en obra pública y los incentivos propuestos para la obra privada", afirmó Camarco.



En tanto, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) manifestó sentir una "gran satisfacción" por haberse alcanzado el acuerdo que calificó de "un paso muy importante" y felicitó al Gobierno "por haber concluido la muy compleja negociación con los acreedores externos". "Esta decisión contribuirá a que las empresas puedan cumplir su papel en el proceso de recuperación económica de nuestro país", aseguró la entidad que preside Jaime Campos en un comunicado.

La entidad fabril Industriales Pymes Argentinos (IPA) se esperanzó en la posibilidad de que se abra un nuevo escenario para inversiones, tanto para grandes empresas como para las pymes locales, que beneficie a todo el aparato productivo. "Es muy importante para todo el sector productivo, en especial para las pymes, porque permite que las grandes inversiones puedan acceder al mercado de capital consiguiendo financiamiento a una tasa más baja. Esto se va a volcar al desarrollo, en sectores estratégicos como la energía, y va a generar un impacto positivo en las pymes proveedoras", afirmó el presidente de IPA, Daniel Rosato.

El empresario dijo que se trata de "un gran alivio y una gran esperanza" que cambia un panorama en donde existía un mercado restringido. "Es un paso hacia la potenciación de la industria y el empleo siempre que se tenga claro que el camino a la reindustrialización", sostuvo.



#### **MundoEmpresarial**

#### La voz de las pymes

Empresas

### Pymes se reunieron con Merediz y sindicatos para avanzar en la agenda de reactivación pospandemia



Fue un encuentro virtual, donde participaron referentes de IPA, ENAC, SMATA y CTA entre otros. "La producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina", destacó el secretario Pyme de la Nación



Empresarios, dirigentes sindicales, referentes de organizaciones sociales y cooperativistas, junto a funcionarios del Gobierno, coincidieron en la necesidad de avanzar en un plan de reindustrialización a partir de las inversiones disponibles que podrían liberarse a partir del acuerdo al que arribó la Argentina con los acreedores privados de la deuda externa.



Fue durante el segundo encuentro virtual que mantuvieron todos los sectores de cara al Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional y del que participó el secretario Pyme de la Nación, Guillermo Merediz, el director del Banco Nación Claudio Lozano Y Mario Sosa (INTI); referentes empresarios como Héctor Tripiciano (ENAC), Daniel Rosato (IPA), Juan Ciolli (Mesa Nacional de Unidad Pyme), Sandra Rodríguez (APIA), Verónica Tenaglia (Pymes Sur); y dirigentes sindicales como Hugo Yasky (CTA), Héctor Amichetti (Gráficos) y Javier Ditto (Smata)

"La esencia de lo que necesitamos es el financiamiento porque venimos de una crisis muy grande en todo el sector productivo y uno de los motivos, además de la importación indiscriminada que hemos sufrido, es la ausencia de una banca privada, que no estuvo acorde a las necesidades que teníamos", afirmó Rosato.

Allí se planteó la necesidad de implementar un banco nacional de desarrollo que "financie la producción y el trabajo y acompañe todo el desarrollo industrial".

Lozano, del Banco Nación, sostuvo: "Necesitamos financiamiento de largo plazo y una banca de desarrollo, que sea capaz de facilitar operaciones en moneda nacional, y que sepa administrar la tasa de interés. El Estado tiene que ser el garante del fondeo sustentable".

Por su parte, Merediz, valoró "este espacio en el que referentes industriales y dirigentes sindicales trabajan para configurar un ámbito de diálogo donde confluyen distintas miradas sobre la Argentina". "La articulación del mundo del trabajo y de la producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina", sostuvo.

Todos los participantes destacaron el acuerdo clave para poder volcar financiamiento hacia la producción de cara a la recuperación de la economía.



#### **P**GrupoLaProvincia com

ECONOMÍA

# SECRETARIO PYME Y REFERENTES INDUSTRIALES Y SINDICALES ANALIZARON PROPUESTAS DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz, analizó hoy propuestas para avanzar en la producción y generación de trabajo junto con referentes industriales y sindicales, en el marco del denominado Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional.

"El acuerdo con los bonistas potenció al Gobierno y le permitirá generar confianza para que los grandes inversores puedan conseguir financiamiento y así avanzar con muchos proyectos que se encuentran paralizados", dijo el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, uno de los organizadores el encuentro.

En tanto, Merediz sostuvo que "valoramos este espacio en el que referentes industriales y dirigentes sindicales trabajan para configurar un ámbito de diálogo donde confluyen distintas miradas sobre la Argentina. La articulación del mundo del trabajo y de la producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina".

Destacó que "con un trabajo profesional y serio, se logró reestructurar la deuda defendiendo los intereses de la patria, de las **pyme**s y de los trabajadores".



"Este paso permite despejar y establecer un escenario de sustentabilidad, que abre un esquema para avanzar, crecer y producir y construir la Argentina que queremos", afirmó.

Por su parte, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense e integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores en la CGT, Héctor Amichetti, sostuvo que "planteamos claramente la defensa de la industria y del mercado interno, la creación de un banco de desarrollo y una política energética estratégica".

En un comunicado, los organizadores del Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional coincidieron en la importancia de "poner en marcha un Banco de Desarrollo que permita poner el financiamiento a disposición de las fábricas argentinas para poder generar empleo de calidad y valor agregado, que permita generar las condiciones para pagar los compromisos externos".

Del encuentro participaron representantes de los trabajadores -enrolados en la CGT, la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma-, referentes de organizaciones sociales, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, dirigentes empresarios, y contó con la incorporación de funcionarios del Gobierno y de la banca pública. (Télam)



#### El Ciudadano

ELINTERACTIVO | 05/08/20 04:15 PM

#### Daniel Rosato: "Para el desarrollo industrial en Argentina es necesario financiamiento"

El referente de las industrias pymes, habló sobre el acuerdo con bonitas que permitirá vitalecer inversiones



En el programa El Interactivo que va de lunes a viernes desde las 12:30 por El Ciudadano TV, se comunicaron con *Daniel Rosato*, presidente de Industriales Pymes Argentinos (*IPA*), para hablar sobre el acuerdo con los bonistas que les abre una pequeña puerta de esperanza a todo el sector.

"El acuerdo con los acreedores es importante no solo por la confianza si no por la pandemia, en un mercado restringido de sector venimos con una situación de mercado muy crítica. Este acuerdo ayuda a solucionar este problema o a salir de lo provocado por la pandemia, porque esto va pasar, va a terminar, pero es fundamenta tener ayuda, ya que tenemos mucho proyectos paralizados. Los proyectos están atados al financiamiento y este



acuerdo permite una apertura mercado de capitales al financiamiento interno, esto va a permitir que las empresas puedan tener acceso a la industria nacional".

"Es importante porque las pymes van a tener acceso a créditos, con financiamientos más blandos, la diferencia es importante. Tenemos claro que la situación no es buena, por culpa del financiamiento los bancos de Argentina no han acompañado, esa es la causa que hayan cerrado empresas. Los bancos entre 2017 y 2018 ganaron 125% con diferencia al resto de bancos del mundo, que no ganaron más del 15%".

"En este negocio financiero una pyme ha dejado una tasa de interés del 80% a favor de los bancos, para pedir un préstamo necesitaba del 70% de interés, y para girar en descubierto un 80% al igual que para vender un cheque. Esas empresas hoy no son sujeta a préstamos por más que sean clientes desde hace más de 20 años. Esas es nuestra angustia y nos sentimos abandonados, que fuimos expulsados del sistema financiero".

"Uno de los ejes fundamentales fue el financiamiento, si hablamos de desarrollo industrial en Argentina, es imposible mencionar desarrollo industrial sin hablar de financiamiento. Tenemos pensado en crear el banco nacional de desarrollo industrial pyme para que nos acompañe, en esta etapa tan dificil. Las pymes para poder crecer necesitan financiamiento".



#### El Intransigente · com

La verdad debe contarse entera...; Siempre!

#### El Gobierno recibió la propuesta de crear un Banco de Desarrollo

#### **ECONOMÍA**

La propuesta llegó por parte de los sectores de la producción luego del acuerdo de la deuda.

Luego del acuerdo alcanzado por el Gobierno y los acreedores privados, diversos sectores de la producción plantearon este miércoles frente al Poder Ejecutivo nacional la necesidad de que se realice la creación de un Banco de Desarrollo. El planteo tiene lugar hoy, al día siguiente de que el Gobierno Nacional anunciara el acuerdo de deuda alcanzado entre su parte y la parte que cuenta con los bonos.

Tras el acuerdo de deuda con los bonistas, llegó la solicitud desde los sectores productivos nacionales en el marco del Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional. En ese contexto se destacaron propuestas y análisis llevados a cabo bajo el nuevo escenario económico, bajo el acuerdo logrado, que le permitirá al Gobierno avanzar con las herramientas para desarrollar la producción nacional.

Ambas partes coincidieron en la importancia de poner en marcha un Banco de Desarrollo que permita poner el financiamiento a disposición de las fábricas argentinas. El objetivo del banco tendría como finalidad poder generar empleo de calidad y valor agregado para la industria productiva. También se busca que se permitan generar las condiciones ideales para pagar los compromisos externos.



En el segundo encuentro de la mesa de diálogo participaron representantes de los trabajadores -enrolados en la CGT, la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma-, referentes de organizaciones sociales, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, dirigentes empresarios, y contó con la incorporación de funcionarios del Gobierno y de la banca pública.

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, destacó la importancia de la participación de los más de 150 representantes de los sectores de la producción que integraron la reunión virtual, y que ya generó una batería de «propuestas» para presentar en el Congreso de noviembre. «Tenemos millones de argentinos que están esperando que demos respuestas concretas«, sostuvo el dirigente.

Rosato destacó que el acuerdo con los bonistas «potenció» al Gobierno, y le permitirá «generar confianza para que los grandes inversores puedan conseguir financiamiento y así avanzar con muchos proyectos que se encuentran paralizados». El encuentro duró poco más de tres horas y se hablaron temas relacionados con la formación profesional, modificaciones a la ley laboral para evitar judicializaciones, la incorporación de otros sectores para federalizar el Congreso y los pasos a seguir para el tercer encuentro de organización, entre otros puntos.





### Sindicatos, pymes y el Gobierno avanzan en un plan de reindustralización -

Fue el segundo encuentro virtual compartido por todos los sectores. Se planteó la necesidad de implementar un banco nacional de desarrollo

En la jornada de ayer diferentes dirigentes sindicales junto a empresarios y funcionarios del Gobierno compartieron el segundo encuentro virtual de cara al Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional. Allí plantearon la necesidad de avanzar en un plan de reindustrialización con inversiones que podrían emerger tras el acuerdo reciente del Estado con acreedores privados.

Del encuentro participaron distintos dirigentes sindicales como Hugo Yasky (CTA), Javier Ditto (Smata), entre otros; el director del Banco Nación, Claudio Lozano, y el secretario **Pyme** de la Nación, Guillermo Mederiz, por el Gobierno; y referentes empresarios como **Daniel Rosato** (IPA), Juan Ciolli (Mesa Nacional de Unidad **Pyme**) y Sandra Rodríguez (APIA), entre otros.

En tanto, el titular de la secretaría **Pyme** de la Nación remarcó a Ámbito la importancia de "este espacio en el que referentes industriales y dirigentes sindicales trabajan para configurar un ámbito de diálogo donde confluyen distintas miradas sobre la Argentina. La articulación del mundo del trabajo y de la producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina".



Al mismo tiempo, el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA) subrayó que "la esencia de lo que necesitamos es el financiamiento porque venimos de una crisis muy grande en todo el sector productivo y uno de los motivos, además de la importación indiscriminada que hemos sufrido, es la ausencia de una banca privada, que no estuvo acorde a las necesidades que teníamos".

En el encuentro virtual tripartito se planteó la necesidad primordial de implementar un banco nacional de desarrollo con el objetivo de poder financiar el trabajo y la producción para lograr el desarrollo industrial.

Por su parte, el presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, destacó la necesidad de financiamientos a largo plazo y la banca de desarrollo. "El Estado tiene que ser el garante del fondeo sustentable", sentenció.



#### somos > pymes

Política Económica Publicado el 05.08.2020

### Reunión tripartita para impulsar la producción y el empleo



El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz, analizó propuestas para avanzar en la producción y generación de trabajo junto con referentes industriales y sindicales.

La charla se dio en el contexto del denominado Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional.

"El acuerdo con los bonistas potenció al Gobierno y le permitirá generar confianza para que los grandes inversores puedan conseguir financiamiento y así avanzar con muchos proyectos que se encuentran paralizados", explicó el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, uno de los organizadores el encuentro.



En tanto, Merediz expresó: "valoramos este espacio en el que referentes industriales y dirigentes sindicales trabajan para configurar un ámbito de diálogo donde confluyen distintas miradas sobre la Argentina. La articulación del mundo del trabajo y de la producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina".

Destacó que "con un trabajo profesional y serio, se logró reestructurar la deuda defendiendo los intereses de la patria, de las **PYME**S y de los trabajadores".

"Este paso permite despejar y establecer un escenario de sustentabilidad, que abre un esquema para avanzar, crecer y producir y construir la Argentina que queremos", subrayó.

Por su parte, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense e integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores en la CGT, Héctor Amichetti, sostuvo que "planteamos claramente la defensa de la industria y del mercado interno, la creación de un banco de desarrollo y una política energética estratégica".

En un comunicado, los organizadores del Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional coincidieron en la importancia de "poner en marcha un Banco de Desarrollo que permita poner el financiamiento a disposición de las fábricas argentinas para poder generar empleo de calidad y valor agregado, que permita generar las condiciones para pagar los compromisos externos".





### Tras el acuerdo, entidades empresarias llaman a un gran consenso

Un abanico grande de entidades empresarias destacaron la importancia del acuerdo al que arribó el Gobierno nacional con los bonistas extranjeros para renegociar la deuda externa privada, y coincidieron en la necesidad de llegar a consensos básicos que permitan reactivar la actividad económica luego de despejada la incertidumbre financiera.

«A partir de esta nueva etapa, será fundamental promover los consensos básicos para una agenda macroeconómica y de política productiva que se consolide en el tiempo. De esta manera, se podrá construir una perspectiva de largo plazo que compatibilice el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de divisas —que brinde sustentabilidad fiscal y externa», sostuvo el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Por su parte, los bancos -tanto de capital nacional como los extranjeros- respaldaron el desenlace de las negociaciones. La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) sostuvo que el acuerdo con los acreedores «permitirá concretar el canje de los mencionados títulos, con un alto grado de adhesión».



En ese contexto, felicitó al Gobierno y demás partes involucradas en el proceso por «haber logrado generar las condiciones para llegar a un acuerdo amplio, con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública y recuperar el crédito de la República». «Recuperar y mantener en el tiempo el crédito público, permitirá sentar las bases y generar las condiciones necesarias para que el país retome la senda de crecimiento inclusivo y generación de empleo. Allí radica la importancia del acuerdo logrado», destacó Adeba.

Por su parte, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) celebró la renegociación y enfatizó en «el esfuerzo de las autoridades nacionales para alcanzar un entendimiento en un contexto sumamente desafiante». «El entendimiento entre las partes para reestructurar de manera sostenible la deuda, marca el inicio de una etapa en que la será fundamental el diálogo entre los todos los actores de la economía, permitiendo generar consensos básicos para impulsar la actividad económica», señaló el comunicado de prensa.

Los banqueros de ABA llamaron «a todos los bonistas a adherir al acuerdo alcanzado hoy y acompañar al país en el proceso de recuperación con mayor inversión y generación de empleo de calidad».

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) sostuvo que el acuerdo «permitirá avanzar en el canje de dichos títulos sin que ello haya requerido cambios sustanciales respecto a la propuesta previa efectuada por nuestro país».



«Oportunamente, la CAC había apoyado la oferta oficial, al entender que implicaba un adecuado equilibrio entre las legítimas aspiraciones de cobro por parte de los acreedores y las reales posibilidades de pago por parte del Estado Nacional. Hoy la Entidad ratifica ese acompañamiento y se congratula de la buena aceptación que el ofrecimiento tuvo», enfatizó un comunicado de prensa.

La CAC se mostró «convencida de que la regularización de los pasivos colaborará con la estabilización de la macroeconomía local y significará una base más sólida para iniciar la recuperación, tras un estancamiento de 10 años y una profunda recesión originada por la pandemia en curso».

Además sostuvo que «dotará de mayor solvencia al fisco y permitirá que las empresas argentinas accedan a más y mejor financiamiento, favoreciendo así la inversión y la generación de empleo genuino». Los mercantiles, además, abogaron para que «los restantes acreedores también adhieran al canje propuesto, en beneficio de todas las partes involucradas».

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) calificó de «clave» al acuerdo alcanzado al sostener que «confirma que el Estado argentino tenía voluntad de pago y de honrar sus compromisos pero de manera sustentable». «No es menor que el cierre se hace en una situación de pandemia mundial que ha afectado a toda la economía mundial, lo cual lo hace más valioso aún», señaló la entidad.



Los constructores destacaron la importancia de «concentrar» la atención en renegociar la deuda con el FMI y «lanzar la economía argentina que tanto lo necesita». «Nuestra industria de la construcción será un pilar fundamental del crecimiento en esta esta nueva etapa a partir de la reactivación de la inversión en obra pública y los incentivos propuestos para la obra privada», afirmó Camarco.

En tanto, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) manifestó sentir una «gran satisfacción» por haberse alcanzado el acuerdo que calificó de «un paso muy importante» y felicitó al Gobierno «por haber concluido la muy compleja negociación con los acreedores externos». «Esta decisión contribuirá a que las empresas puedan cumplir su papel en el proceso de recuperación económica de nuestro país», aseguró la entidad que preside Jaime Campos en un comunicado.

La entidad fabril Industriales Pymes Argentinos (IPA) se esperanzó en la posibilidad de que se abra un nuevo escenario para inversiones, tanto para grandes empresas como para las **pyme**s locales, que beneficie a todo el aparato productivo. "Es muy importante para todo el sector productivo, en especial para las **pyme**s, porque permite que las grandes inversiones puedan acceder al mercado de capital consiguiendo financiamiento a una tasa más baja. Esto se va a volcar al desarrollo, en sectores estratégicos como la energía, y va a generar un impacto positivo en las **pyme**s proveedoras", afirmó el presidente de IPA, **Daniel Rosato**.

El empresario dijo que se trata de "un gran alivio y una gran esperanza" que cambia un panorama en donde existía un mercado restringido. "Es un paso hacia la potenciación de la industria y el empleo siempre que se tenga claro que el camino a la reindustrialización", sostuvo.



#### LINEASINDICAL

### Pymes, sindicatos y Gobierno intensifican la agenda pospandemia -

En un encuentro virtual, destacaron el acuerdo de la deuda para fomentar la reindustrialización

Empresarios, dirigentes sindicales, referentes de organizaciones sociales y cooperativistas, junto a funcionarios del Gobierno, coincidieron en la necesidad de avanzar en un plan de reindustrialización a partir de las inversiones disponibles que podrían liberarse a partir del acuerdo al que arribó la Argentina con los acreedores privados de la deuda externa.

Fue durante el segundo encuentro virtual que mantuvieron todos los sectores de cara al Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional y del que participó el secretario **Pyme** de la Nación, Guillermo Mederiz, el director del Banco Nación Claudio Lozano Y Mario Sosa (INTI); referentes empresarios como **Daniel Rosato** (IPA), Juan Ciolli (Mesa Nacional de Unidad **Pyme**), Sandra Rodríguez (APIA), Verónica Tenaglia (**Pyme**s Sur); y dirigentes sindicales como Hugo Yaky (CTA), Héctor Amichetti (Gráficos) y Javier Ditto (Smata)

"La esencia de lo que necesitamos es el financiamiento porque venimos de una crisis muy grande en todo el sector productivo y uno de los motivos, además de la importación indiscriminada que hemos sufrido, es la ausencia de una banca privada, que no estuvo acorde a las necesidades que teníamos", afirmó Rosato.



Allí se planteó la necesidad de implementar un banco nacional de desarrollo que "financie la producción y el trabajo y acompañe todo el desarrollo industrial".

Lozano, del Banco Nación, sostuvo: "Necesitamos financiamiento de largo plazo y una banca de desarrollo, que sea capaz de facilitar operaciones en moneda nacional, y que sepa administrar la tasa de interés. El Estado tiene que ser el garante del fondeo sustentable".

Por su parte, Mederiz, valoró "este espacio en el que referentes industriales y dirigentes sindicales trabajan para configurar un ámbito de diálogo donde confluyen distintas miradas sobre la Argentina". "La articulación del mundo del trabajo y de la producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina", sostuvo.

Todos los participantes destacaron el acuerdo clave para poder volcar financiamiento hacia la producción de cara a la recuperación de la economía.



### **Agosto 07**



### ámbito

#### Industriales pidieron al Gobierno la creación de un Banco de Desarrollo - Economía - Pag. 3

En una mesa de diálogo con distintos sectores productivos, plantearon la posibilidad de la creación de una entidad que facilite el crédito a todas las pequeñas y medianas empresas. "Sería fundamental para el crecimiento y la generación de empleo", sostuvieron.

Representantes del sector industrial y productivo mantuvieron una mesa de diálogo de la que participaron representantes de los trabajadores (CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma), referentes de organizaciones sociales, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, dirigentes empresarios y contó con la incorporación de funcionarios del Gobierno Nacional y de la banca pública. Entre otros aspectos, durante la reunión virtual que duró más de tres horas coincidieron en la importancia de promover un Banco de Desarrollo que permita poner el financiamiento a disposición de las fábricas argentinas.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato destacó la importancia de la participación "de los más de 150 representantes sectoriales" que integraron la reunión virtual, y que ya generó una batería de "propuestas" para presentar en el Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional que se desarrollará en noviembre. "Una de las medidas que se debatió, tiene que ver con



resolver el gran problema de financiamiento. Para eso, intervino del encuentro Claudio Lozano (integrante del Directorio del Banco Nación), está participando también en una de las mesas José Ignacio De Mendiguren, presidente del BICE, y otros integrantes, para consensuar y llevar adelante el proyecto de la creación del Banco Nacional de Desarrollo Industrial", sostuvo **Rosato** a Ámbito.

"Para el desarrollo industrial y la generación de empleo, es fundamental poder contar con un banco que financie a todas las **pymes**. Que sea sustentado, como ocurre en Brasil, por los trabajadores y el sector **pyme** industrial y el sector de la industria. Está probado que si no tenemos financiamiento, no tenemos posibilidades de desarrollo industrial. Hasta ahora, a través de la banca privada y pública, no hemos conseguido que se financie a todas las **pymes** por la situación que se encuentra el sector. Por eso necesitamos un banco que realmente pueda acompañar a todo el sector productivo y que permita el desarrollo industrial, que vamos a llevar adelante en este Congreso en el mes de noviembre", agregó **Rosato**.

Otro de los aspectos que se analizaron durante la mesa de debate, estuvieron ligado con propuestas y proyectos vinculados a la "modificación de la legislación laboral, con una modificación de la legislación impositiva y con potenciar el mercado interno, con el Compre Argentino, y con medidas para incentivar las exportaciones en las **pymes** industriales".



El Gobierno nacional participó del encuentro a través del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz, quien sostuvo: "Valoramos este espacio en el que referentes industriales y dirigentes sindicales trabajan para configurar un ámbito de diálogo donde confluyen distintas miradas sobre la Argentina. La articulación del mundo del trabajo y de la producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina".

En tanto, Claudio Lozano, admitió que "es difícil pensar la recuperación de la economía en convivencia con la pandemia por unos meses más", pero destacó la importancia de que el Gobierno haya avanzado en "la estrategia de desendeudamiento", ya que "libera divisas para financiar la producción".

Justamente, el acuerdo con los acreedores fue una noticia celebrada por las **pymes**. "Es fundamental porque va a permitir, por un lado poner en marcha a corto plazo proyectos que estuvieron restringidos. Y estos proyectos tienen que estar relacionados a la energía, a Vaca Muerta, y otros sectores, para que produzca un efecto dominó y ayude a darle previsibilidad a la situación que hoy tenemos, porque va a terminar beneficiando a miles de **pymes** con una reactivación", agregó **Rosato**, quien concluyó: "Por otro lado, también, la posibilidad de que las empresas puedan salir al mercado de capitales para obtener financiamiento externo, en el caso del as grande. Y en el caso de las pequeñas, va a permitir que pensar en la reactivación y las inversiones de las **pymes**, es fundamental tener financiamiento externo para lo que es la compra de bienes de capital y tecnología, que es necesario para en las próximas etapas, que tienen que ver con la pospandemia, que es un proceso largo".





### Sectores de la producción plantearon la creación de un Banco de Desarrollo

Los organizadores del Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional destacaron que el nuevo escenario del país luego de la renegociación de la deuda externa privada le permitirá al Gobierno avanzar con las herramientas para desarrollar la producción nacional. Y coincidieron en la importancia de poner en marcha un Banco de Desarrollo que permita poner el financiamiento a disposición de las fábricas argentinas para poder generar empleo de calidad y valor agregado, que permita generar las condiciones para pagar los compromisos externos.

En el segundo encuentro de la mesa de diálogoen vistas al Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción en la Argentina a realizarse el 17, 18 y 19 de Noviembre, participaron representantes de los trabajadores -enrolados en la CGT, la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma-, referentes de organizaciones sociales, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, dirigentes empresarios, y contó con la incorporación de funcionarios del Gobierno y de la banca pública.

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, destacó la importancia de la participación de los más de 150



representantes sectoriales que integraron la reunión virtual, y que ya generó una batería de "propuestas" para presentar en el Congreso de noviembre. "Tenemos millones de argentinos que están esperando que demos respuestas concretas", sostuvo.

**Rosato** destacó que el acuerdo con los bonistas "potenció" al Gobierno, y le permitirá "generar confianza para que los grandes inversores puedan conseguir financiamiento y así avanzar con muchos proyectos que se encuentran paralizados".

El Gobierno nacional participó del encuentro a través del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz, quien sostuvo: "Valoramos este espacio en el que referentes industriales y dirigentes sindicales trabajan para configurar un ámbito de diálogo donde confluyen distintas miradas sobre la Argentina. La articulación del mundo del trabajo y de la producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina".

Por otro lado, destacó que "con un trabajo profesional y serio, se logró reestructurar la deuda defendiendo los intereses de la patria, de las **PyMEs** y de los trabajadores". "Este paso permite despejar y establecer un escenario de sustentabilidad, que abre un esquema para avanzar, crecer y producir y construir la Argentina que queremos", afirmó.



Asimismo, recalcó: "En medio de la situación por la pandemia, potenciamos el FOGAR y el FONDEP, dos instrumentos clave para ampliar el acceso a créditos para **PyMEs**". "Tenemos la oportunidad de construir otro país, más justo, más productivo, con el corazón en las **PyMEs**, donde las y los trabajadores puedan crecer y desarrollarse. Juntos vamos a poner de pie a nuestro país", concluyó.

En tanto, Claudio Lozano, integrante del Directorio del Banco Nación, admitió que "es difícil pensar la recuperación de la economía en convivencia con la pandemia por unos meses más", pero destacó la importancia de que el Gobierno haya avanzado en "la estrategia de desendeudamiento", ya que "libera divisas para financiar la producción".





### Gobierno y referentes de los sectores industriales analizaron propuestas para producción y empleo -

**POLÍTICA & PYMES** 

Anabel Angileri (Directora DP)

ANABEL ANGILERI (DIRECTORA DP)

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz, analizó hoy propuestas para avanzar en la producción y generación de trabajo junto con referentes industriales y sindicales, en el marco del denominado Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional.

"El acuerdo con los bonistas potenció al Gobierno y le permitirá generar confianza para que los grandes inversores puedan conseguir financiamiento y así avanzar con muchos proyectos que se encuentran paralizados", dijo el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**, uno de los organizadores el encuentro.

En tanto, Merediz sostuvo que "valoramos este espacio en el que referentes industriales y dirigentes sindicales trabajan para configurar un ámbito de diálogo donde confluyen distintas miradas sobre la Argentina. La articulación del mundo del trabajo y de la producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina".



Destacó que "con un trabajo profesional y serio, se logró reestructurar la deuda defendiendo los intereses de la patria, de las **pymes** y de los trabajadores".

"Este paso permite despejar y establecer un escenario de sustentabilidad, que abre un esquema para avanzar, crecer y producir y construir la Argentina que queremos", afirmó.

Por su parte, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense e integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores en la CGT, Héctor Amichetti, sostuvo que "planteamos claramente la defensa de la industria y del mercado interno, la creación de un banco de desarrollo y una política energética estratégica".

En un comunicado, los organizadores del Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional coincidieron en la importancia de "poner en marcha un Banco de Desarrollo que permita poner el financiamiento a disposición de las fábricas argentinas para poder generar empleo de calidad y valor agregado, que permita generar las condiciones para pagar los compromisos externos".

Del encuentro participaron representantes de los trabajadores -enrolados en la CGT, la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma-, referentes de organizaciones sociales, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, dirigentes empresarios, y contó con la incorporación de funcionarios del Gobierno y de la banca pública.





### Daniel Rosato: "Sin la ayuda del estado habrían 15 mil pymes menos" -

Viernes, 07 Agosto 2020 14:51

El presidente de **Industriales PYMES Argentinos** conversó en Tarde Pero Temprano acerca de la situación de las pequeñas y medianas empresas durante la pandemia.

Daniel Rosato, presidente de Industriales PYMES Argentinos, dio el contundente dato de que "sin la ayuda del Estado, hoy habrían 15 mil PYMES menos", y añadió que "cerraron 2.000 que venían mal y la pandemia las terminó de condenar".

Por otra parte, hizo referencia al sistema financiero argentino: "Tenemos que cambiarlo. No se acompañó las **PYMES**, cuando fueron las que dejaron grandes ganancias", y remarcó que "debemos industrializar al país y sin financiamiento es imposible". Por último, manifestó que las otras **PYMES** se pueden recuperar a través de una reactivación del mercado interno".

#### Audio:

https://rivadavia.com.ar/noticias/tarde-pero-temprano/daniel-rosato-s in-la-ayuda-del-estado-habrian-15-mil-pymes-menos





Lic. Héctor Motta, Dr. Gustavo Cerezo, Ing. Marco Meloni - 09/08/2020 - Industria Argentina País en Marcha

Video: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ANaRsq5rOH8">https://www.youtube.com/watch?v=ANaRsq5rOH8</a>

Entrevista al Lic. Héctor Motta, empresario, productor avícola, dirigente gremial industrial, miembro del Comité ejecutivo de la UIA, Unión Industrial Argentina, al Dr. Gustavo Cerezo, médico cardiólogo, Jefe del Servicio de Medicina Ambulatoria del ICBA, Instituto Cardiovascular, y al Ing. Marco Meloni, empresario textil, Vicepresidente de IPA, Industriales Pymes Argentinos y de la Fundación Pro Tejer.



### **AGENHOY**

### Tras acuerdo por la deuda, sectores de la producción plantearon la creación de un banco de desarrollo

La institución permitará poner el financiamiento a disposición de las fábricas argentinas para poder generar empleo de calidad y valor agregado, que permita generar las condiciones para pagar los compromisos externos

Luego del acuerdo alcanzado por el Gobierno y los acreedores privados, diversos sectores de la producción plantearon la necesidad de crear un Banco de Desarrollo.

Así lo solicitaron en el marco del Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional donde destacaron que el nuevo escenario le permitirá al Gobierno avanzar con las herramientas para desarrollar la producción nacional.

Y coincidieron en la importancia de poner en marcha un Banco de Desarrollo que permita poner el financiamiento a disposición de las fábricas argentinas para poder generar empleo de calidad y valor agregado, que permita generar las condiciones para pagar los compromisos externos.

En el segundo encuentro de la mesa de diálogo participaron representantes de los trabajadores -enrolados en la CGT, la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma-, referentes de organizaciones sociales, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, dirigentes empresarios, y contó con la incorporación de funcionarios del Gobierno y de la banca pública.



El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó la importancia de la participación de los más de 150 representantes sectoriales que integraron la reunión virtual, y que ya generó una batería de «propuestas» para presentar en el Congreso de noviembre.

«Tenemos millones de argentinos que están esperando que demos respuestas concretas», sostuvo.

Rosato destacó que el acuerdo con los bonistas «potenció» al Gobierno, y le permitirá «generar confianza para que los grandes inversores puedan conseguir financiamiento y así avanzar con muchos proyectos que se encuentran paralizados».

Además, en el encuentro, se hablaron temas relacionados con la formación profesional, modificaciones a la ley laboral para evitar judicializaciones, la incorporación de otros sectores para federalizar el Congreso y los pasos a seguir para el tercer encuentro de organización, entre otros puntos.



## MundoTextil

### Industriales pidieron al Gobierno la creación de un Banco de Desarrollo -

En una mesa de diálogo con distintos sectores productivos, plantearon la posibilidad de la creación de una entidad que facilite el crédito a todas las pequeñas y medianas empresas. «Sería fundamental para el crecimiento y la generación de empleo», sostuvieron.

Representantes del sector industrial y productivo mantuvieron una mesa de diálogo de la que participaron representantes de los trabajadores (CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma), referentes de organizaciones sociales, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, dirigentes empresarios y contó con la incorporación de funcionarios del

Gobierno Nacional y de la banca pública. Entre otros aspectos, durante la reunión virtual que duró más de tres horas coincidieron en la importancia de promover un Banco de Desarrollo que permita poner el financiamiento a disposición de las fábricas argentinas.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato destacó la importancia de la participación "de los más de 150 representantes sectoriales" que integraron la reunión virtual, y que ya generó una batería de "propuestas" para presentar en el Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional que se desarrollará en noviembre. "Una de las medidas que se debatió, tiene que ver con resolver el gran problema de



financiamiento. Para eso, intervino del encuentro Claudio Lozano (integrante del Directorio del Banco Nación), está participando también en una de las mesas José Ignacio De Mendiguren, presidente del BICE, y otros integrantes, para consensuar y llevar adelante el proyecto de la creación del Banco Nacional de Desarrollo Industrial", sostuvo Rosato a Ámbito.

"Para el desarrollo industrial y la generación de empleo, es fundamental poder contar con un banco que financie a todas las **pymes**. Que sea sustentado, como ocurre en Brasil, por los trabajadores y el sector **pyme** industrial y el sector de la industria. Está probado que si no tenemos financiamiento, no tenemos posibilidades de desarrollo industrial. Hasta ahora, a través de la banca privada y pública, no hemos conseguido que se financie a todas las **pymes** por la situación que se encuentra el sector. Por eso necesitamos un banco que realmente pueda acompañar a todo el sector productivo y que permita el desarrollo industrial, que vamos a llevar adelante en este Congreso en el mes de noviembre", agregó **Rosato**.

Otro de los aspectos que se analizaron durante la mesa de debate, estuvieron ligado con propuestas y proyectos vinculados a la "modificación de la legislación laboral, con una modificación de la legislación impositiva y con potenciar el mercado interno, con el Compre Argentino, y con medidas para incentivar las exportaciones en las **pymes** industriales".

El Gobierno nacional participó del encuentro a través del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz, quien sostuvo: "Valoramos este espacio en el que referentes industriales y dirigentes sindicales trabajan para configurar un ámbito de diálogo



donde confluyen distintas miradas sobre la Argentina. La articulación del mundo del trabajo y de la producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina".

En tanto, Claudio Lozano, admitió que "es difícil pensar la recuperación de la economía en convivencia con la pandemia por unos meses más", pero destacó la importancia de que el Gobierno haya avanzado en "la estrategia de desendeudamiento", ya que "libera divisas para financiar la producción".

Justamente, el acuerdo con los acreedores fue una noticia celebrada por las **pymes**. "Es fundamental porque va a permitir, por un lado poner en marcha a corto plazo proyectos que estuvieron restringidos. Y estos proyectos tienen que estar relacionados a la energía, a Vaca

Muerta, y otros sectores, para que produzca un efecto dominó y ayude a darle previsibilidad a la situación que hoy tenemos, porque va a terminar beneficiando a miles de **pymes** con una reactivación", agregó **Rosato**, quien concluyó: "Por otro lado, también, la posibilidad de que las empresas puedan salir al mercado de capitales para obtener financiamiento externo, en el caso del as grande. Y en el caso de las pequeñas, va a permitir que pensar en la reactivación y las inversiones de las **pymes**, es fundamental tener financiamiento externo para lo que es la compra de bienes de capital y tecnología, que es necesario para en las próximas etapas, que tienen que ver con la pospandemia, que es un proceso largo".



### Agosto 12



Energias Patagenicas

# Industriales pidieron al Gobierno la creación de un Banco de Desarrollo

Buenos Aires (EP), 12 de Agosto 2020. En una mesa de diálogo con distintos sectores productivos, plantearon la posibilidad de la creación de una entidad que facilite el crédito a todas las pequeñas y medianas empresas. «Sería fundamental para el crecimiento y la generación de empleo», sostuvieron.

Representantes del sector industrial y productivo mantuvieron una mesa de diálogo de la que participaron representantes de los trabajadores (CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma), referentes de organizaciones sociales, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, dirigentes empresarios y contó con la incorporación de funcionarios del Gobierno Nacional y de la banca pública. Entre otros aspectos, durante la reunión virtual que duró más de tres horas coincidieron en la importancia de promover un Banco de Desarrollo que permita poner el financiamiento a disposición de las fábricas argentinas.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato destacó la importancia de la participación "de los más de 150 representantes sectoriales" que integraron la reunión virtual, y que ya generó una batería de "propuestas" para presentar en el Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional que se desarrollará en noviembre.



"Una de las medidas que se debatió, tiene que ver con resolver el gran problema de financiamiento. Para eso, intervino del encuentro Claudio Lozano (integrante del Directorio del Banco Nación), está participando también en una de las mesas José Ignacio De Mendiguren, presidente del BICE, y otros integrantes, para consensuar y llevar adelante el proyecto de la creación del Banco Nacional de Desarrollo Industrial", sostuvo Rosato a Ámbito.

"Para el desarrollo industrial y la generación de empleo, es fundamental poder contar con un banco que financie a todas las **pymes**. Que sea sustentado, como ocurre en Brasil, por los trabajadores y el sector **pyme** industrial y el sector de la industria. Está probado que si no tenemos financiamiento, no tenemos posibilidades de desarrollo industrial. Hasta ahora, a través de la banca privada y pública, no hemos conseguido que se financie a todas las **pymes** por la situación que se encuentra el sector.

Por eso necesitamos un banco que realmente pueda acompañar a todo el sector productivo y que permita el desarrollo industrial, que vamos a llevar adelante en este Congreso en el mes de noviembre", agregó Rosato.

Otro de los aspectos que se analizaron durante la mesa de debate, estuvieron ligado con propuestas y proyectos vinculados a la "modificación de la legislación laboral, con una modificación de la legislación impositiva y con potenciar el mercado interno, con el Compre Argentino, y con medidas para incentivar las exportaciones en las **pymes** industriales".



El Gobierno nacional participó del encuentro a través del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz, quien sostuvo: "Valoramos este espacio en el que referentes industriales y dirigentes sindicales trabajan para configurar un ámbito de diálogo donde confluyen distintas miradas sobre la Argentina. La articulación del mundo del trabajo y de la producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina".

En tanto, Claudio Lozano, admitió que "es difícil pensar la recuperación de la economía en convivencia con la pandemia por unos meses más", pero destacó la importancia de que el Gobierno haya avanzado en "la estrategia de desendeudamiento", ya que "libera divisas para financiar la producción".

Justamente, el acuerdo con los acreedores fue una noticia celebrada por las pymes. "Es fundamental porque va a permitir, por un lado poner en marcha a corto plazo proyectos que estuvieron restringidos. Y estos proyectos tienen que estar relacionados a la energía, a Vaca Muerta, y otros sectores, para que produzca un efecto dominó y ayude a darle previsibilidad a la situación que hoy tenemos, porque va a terminar beneficiando a miles de pymes con una reactivación", agregó Rosato, quien concluyó: "Por otro lado, también, la posibilidad de que las empresas puedan salir al mercado de capitales para obtener financiamiento externo, en el caso del as grande. Y en el caso de las pequeñas, va a permitir que pensar en la reactivación y las inversiones de las pymes, es fundamental tener financiamiento externo para lo que es la compra de bienes de capital y tecnología, que es necesario para en las próximas etapas, que tienen que ver con la pospandemia, que es un proceso largo".



### **Agosto 25**



## ámbito

### Los 5 pilares de los industriales pymes para aprovechar el "cambio de época"

ECONOMÍA 25 Agosto 2020

Industriales Pymes Argentinos publicó un nuevo informe este martes, en el que remarcaron la importancia de la industria como palanca del desarrollo y del "crecimiento con equidad distributiva".

Industriales Pymes Argentinos publicó un nuevo informe este martes, en el que remarcaron la importancia de la industria como palanca del desarrollo y del "crecimiento con equidad distributiva".

Empresarios de **pymes** industriales remarcaron la necesidad de focalizar medidas en el mercado interno.

Industriales Pymes Argentinos (IPA) publicó un nuevo informe este martes, en el que remarcaron la importancia de la industria como palanca del desarrollo y del "crecimiento con equidad distributiva". En el marco de una pandemia mundial sin precedentes, los representantes del sector afirmaron que "no es una época de cambios sino un cambio de época" y que el país "tiene la oportunidad de plantear sus objetivos de desarrollo más claramente ahora que antes".

A modo de principio ordenador de la orientación de las políticas industriales, desde IPA sostuvieron que en el actual contexto Argentina "no debiera dudar en el fortalecimiento de su mercado interno, con medidas potentes de desarrollo de proveedores nacionales con énfasis en iniciativas - más profundas y decididas- de compre nacional". Con ese norte, destacaron cinco pilares sobre los cuales deberían apoyarse el Estado y las empresas para mejorar el posicionamiento de los productos locales:



Incrementar la competitividad de las firmas nacionales. Para ello, los empresarios **pymes** plantearon la necesidad de implementar diversos programas de apoyo, que contemplen herramientas de capacitación y calificación de los trabajadores en función de las demandas que impone el nuevo paradigma de la Industria 4.0.

Desarrollo del transporte multimodal. Según los industriales, este objetivo debería llevar a "debatir la importancia de la marina mercante, el control de la hidrovía y con ello el fortalecimiento de los astilleros, como así también el desarrollo del ferrocarril y, a la par, el mejoramiento de las vías".

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. El desarrollo de servicios vinculados a los habilitadores tecnológicos como el big data, cloud computing, la inteligencia artificial, la fabricación aditiva y la robótica vinculada a la internet de las cosas, son algunos de los desafíos que debe afrontar la industria argentina.

Acceso a recursos energéticos para la producción. En este sentido, desde IPA defendieron la idea de que "su generación, transporte y distribución no debe ser un negocio en sí mismo sino un aspecto clave del desarrollo industrial".

Financiamiento y regulación estatal. Por un lado, los industriales sostuvieron que es menester discutir ciertas regulaciones "en un mundo incierto con tendencia al cambio y por tanto lleno de oportunidades" y el funcionamiento de las normas sobre la competencia desleal. Por otro lado, bregaron por la constitución de una banca para el desarrollo.



El informe de IPA dividió el análisis de la crisis actual de la economía argentina en dos impactos: el resultante de las políticas económicas del período 2016-2019 que finalizaron con el "default encubierto" de la Argentina al llegar al "acuerdo fallido" con el FMI y, por otro lado, el impacto de la pandemia y las consiguientes medidas de cuarentena.

Si bien los indicadores son muy negativos en casi todas las variables macroeconómicas, los empresarios destacaron el leve repunte que se viene observando en los últimos meses.

En cuanto al empleo y la producción, IPA resaltó que la industria manufacturera se vio relativamente menos perjudicada que otros sectores por la pandemia. Según los datos exhibidos en el trabajo difundido en esta jornada, el 88% de las empresas cerradas y el 65% de los puestos de trabajo registrados perdidos desde la llegada del Covid-19 correspondieron a sectores productores de servicios.

En junio se percibieron 746 empresas industriales adicionales en comparación con mayo, a la vez que se observaron 8.582 empleos nuevos en el sector.

IPA afirmó que si Argentina toma un rumbo que "opte por ir a una industria diversificada como base del trabajo nacional, entonces se abren múltiples oportunidades".



### Agosto 26



## BAENEGOCIOS

# Pymes reclaman bajar la tasa de interés y afirman que el dólar es competitivo para exportar - - Economía y Finanzas - Pag. 3

**Ariel Maciel** 



El Observatorio IPA señaló la importancia del crédito para recuperar empresas y empleo

Los industriales **pymes** reclamaron una drástica baja de la tasa de interés para poder enfrentar la crisis de la caída de las ventas y la producción, sostener el empleo formal y definir un modelo exportador que permita el ingreso de divisas al país.

Un informe del Observatorio IPA destacó que, ante el contexto mundial de cierre de mercados, se instaló la necesidad de fortalecer el mercado interno a partir de una nueva ley de Compre Nacional, la creación de una banca de desarrollo y el financiamiento subsidiado.



Los empresarios aclararon, sin embargo, que una devaluación "no es necesaria" en este momento debido a que el tipo de cambio es competitivo para las exportaciones argentinas, aunque destacaron que los costos financieros de las **pymes** deben ir en descenso para detener el cierre de las empresas industriales, generar nuevos empleos y evitar el aumento de la informalidad en el trabajo.

Consultado por BAE Negocios, el analista Federico Marongiu afirmó las industrias "necesitan acceder a créditos con la menor tasa de interés posible" y si bien festejó la fuerte baja de referencia que impulsó el BCRA en comparación con la gestión de Cambiemos, alertó que la pandemia "cortó esa racha positiva y en la actualidad la financiación está por encima del 40%". En ese esquema, el IPA propuso la aplicación de una tasa de 0% para las **pymes**.

En medio de una presión sobre el dólar, con las cotizaciones paralelas en aumento y la pérdida de reservas por la compra de divisas para atesorar, Carlos Alonso, también integrante del Observatorio IPA, descartó la necesidad de una devaluación para lograr competitividad exportable. Las expectativas que mostró el informe dieron cuenta que "la relación con el exterior a través de la balanza comercial cobra singular relevancia, como fuente genuina de abastecimiento de divisas para financiar, a través de las ventas, la adquisición de productos fundamentales y de insumos para la industria".

El presidente de IPA, Daniel Rosato, dijo que la investigación realizada "sirve para sustentar las propuestas de políticas públicas destinadas a la reactivación de las **pymes**, en el marco de un diálogo constante y sólido con el Gobierno nacional" y adelantó que el análisis será volcado en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional que se realizará en noviembre próximo.



El cuarto informe del Observatorio IPA dejó en claro que el desarrollo de proveedores nacionales requerirá "organizar las fuerzas del trabajo y la producción, que puedan dar sustento político definitivo a un programa que contemple el fortalecimiento del entramado productivo nacional".

"Sin dudas hay factores vinculados a la competitividad, fundamentalmente en el ámbito de la producción de bienes -más que de servicios-, y en particular de la industria sobre lo que habrá que trabajar", destacó el análisis que el IPA presentó en una conferencia de prensa virtual.

El trabajo abordó la importancia del financiamiento y las regulaciones posibles, además del debate sobre la construcción de una banca para el desarrollo.

También avanzó en la necesidad de resolver los segmentos más concentrados de la producción de insumos claves en Argentina, como el funcionamiento de las regulaciones sobre la competencia desleal, la intervención productiva de la actividad estatal.

Un país con industria diversificada como base del trabajo nacional abre múltiples oportunidades





# Pymes reclaman financiamiento y potenciar el mercado interno

Crisis por el coronavirus

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) dijo a Cadena 3 que preparan un congreso para acordar políticas con el Gobierno y sindicatos. Buscan sostener a 15 mil empresas en crisis.

AUDIO: Empresarios **pyme** piden mayor financiamiento y potenciar el mercado interno

https://www.cadena3.com/noticia/informados-al-regreso/pymes-reclama n-financiamiento-y-potenciar-el-mercado-interno 268935

La pandemia de coronavirus ya tiene en crisis a 15 mil **pymes** en el país, según reportaron desde **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), por lo que reclaman políticas que potencien el financiamiento y el mercado interno.

En ese sentido, el presidente de la entidad, Daniel Rosatto, señaló a Cadena 3 que preparan un congreso industrial nacional en el que buscan acordar con el Gobierno y los sindicatos las políticas a seguir en el futuro.

"Tenemos que generar una transformación profunda en cuanto a cómo vamos a producir puertas adentro, para que esta economía no nos siga frenando. Ha impactado fuertemente sobre todo el sector", describió.

Rosatto indicó que el Gobierno hasta el momento "ha sostenido a las **pymes**", pero que "hay que buscar la manera de mover la economía" porque 15 mil están en crisis y ya "se perdieron 19.800 empresas en los últimos meses".



Advirtió en esa línea que los más complicados son los fabricantes de bienes de capital, de prendas de vestir, autopartistas, la marroquinería y las industrias que dan servicios al petróleo y al gas.

Uno de los principales problemas es el financiamiento

"Son los que más están sufriendo y les cuesta arrancar, trabajan a una baja capacidad instalada, pese a que hoy estamos viendo un repunte producto de julio, han empezado a producir", graficó.

El representante del sector destacó que preparan el congreso para que se tomen medidas concretas.

Subrayó que uno de los mayores problemas es el financiamiento, que por consecuencia de la crisis las **pymes** no son sujetas a créditos por parte de los bancos.

También apuntó a la industria nacional: "Si es necesario, el control de las importaciones, aunque no de los insumos esenciales. Hoy necesitamos potenciar el mercado interno".

Además, agregó que también tienen que discutir la legislación impositiva y laboral, al tiempo que deben consensuar con los sindicatos para preservar el empleo y que el mercado informal "del 50%" pase a ser formal.

Finalmente, apreció que el Gobierno sostuvo con subsidios la situación, pero estimó que las cosas van a cambiar en algún momento, en el que las **pymes** deberán afrontar las deudas que están acumulando.



Advirtió en esa línea que los más complicados son los fabricantes de bienes de capital, de prendas de vestir, autopartistas, la marroquinería y las industrias que dan servicios al petróleo y al gas.

Uno de los principales problemas es el financiamiento

"Son los que más están sufriendo y les cuesta arrancar, trabajan a una baja capacidad instalada, pese a que hoy estamos viendo un repunte producto de julio, han empezado a producir", graficó.

El representante del sector destacó que preparan el congreso para que se tomen medidas concretas.

Subrayó que uno de los mayores problemas es el financiamiento, que por consecuencia de la crisis las **pymes** no son sujetas a créditos por parte de los bancos.

También apuntó a la industria nacional: "Si es necesario, el control de las importaciones, aunque no de los insumos esenciales. Hoy necesitamos potenciar el mercado interno".

Además, agregó que también tienen que discutir la legislación impositiva y laboral, al tiempo que deben consensuar con los sindicatos para preservar el empleo y que el mercado informal "del 50%" pase a ser formal.

Finalmente, apreció que el Gobierno sostuvo con subsidios la situación, pero estimó que las cosas van a cambiar en algún momento, en el que las **pymes** deberán afrontar las deudas que están acumulando.





# Pymes reclaman bajar la tasa de interés y afirman que el dólar es competitivo

26 agosto, 2020 🛔 infotextil



Fuente: BAE ~ Los industriales **pymes** reclamaron una drástica baja de la tasa de interés para poder enfrentar la crisis de la caída de las ventas y la producción, sostener el empleo formal y definir un modelo exportador que permita el ingreso de divisas al país. Un informe del Observatorio IPA destacó que, ante el contexto mundial de cierre de mercados, se instaló la necesidad de fortalecer el mercado interno a partir de una nueva ley de Compre Nacional, la creación de una banca de desarrollo y el financiamiento subsidiado.



Los empresarios aclararon, sin embargo, que una devaluación "no es necesaria" en este momento debido a que el tipo de cambio es competitivo para las exportaciones argentinas, aunque destacaron que los costos financieros de las **pymes** deben ir en descenso para detener el cierre de las empresas industriales, generar nuevos empleos y evitar el aumento de la informalidad en el trabajo.

Consultado por BAE Negocios, el analista Federico Marongiu afirmó las industrias "necesitan acceder a créditos con la menor tasa de interés posible" y si bien festejó la fuerte baja de referencia que impulsó el BCRA en comparación con la gestión de Cambiemos, alertó que la pandemia "cortó esa racha positiva y en la actualidad la financiación está por encima del 40%". En ese esquema, el IPA propuso la aplicación de una tasa de 0% para las **pymes**.

En medio de una presión sobre el dólar, con las cotizaciones paralelas en aumento y la pérdida de reservas por la compra de divisas para atesorar, Carlos Alonso, también integrante del Observatorio IPA, descartó la necesidad de una devaluación para lograr competitividad exportable. Las expectativas que mostró el informe dieron cuenta que "la relación con el exterior a través de la balanza comercial cobra singular relevancia, como fuente genuina de abastecimiento de divisas para financiar, a través de las ventas, la adquisición de productos fundamentales y de insumos para la industria".

El presidente de IPA, **Daniel Rosato**, dijo que la investigación realizada "sirve para sustentar las propuestas de políticas públicas destinadas a la reactivación de las **pymes**, en el marco de un diálogo constante y sólido con el Gobierno nacional" y adelantó que el análisis será volcado en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional que se realizará en noviembre próximo.



El cuarto informe del Observatorio IPA dejó en claro que el desarrollo de proveedores nacionales requerirá "organizar las fuerzas del trabajo y la producción, que puedan dar sustento político definitivo a un programa que contemple el fortalecimiento del entramado productivo nacional".

"Sin dudas hay factores vinculados a la competitividad, fundamentalmente en el ámbito de la producción de bienes -más que de servicios-, y en particular de la industria sobre lo que habrá que trabajar", destacó el análisis que el IPA presentó en una conferencia de prensa virtual.

El trabajo abordó la importancia del financiamiento y las regulaciones posibles, además del debate sobre la construcción de una banca para el desarrollo. También avanzó en la necesidad de resolver los segmentos más concentrados de la producción de insumos claves en Argentina, como el funcionamiento de las regulaciones sobre la competencia desleal, la intervención productiva de la actividad estatal.



## **Perfil Industrial**

#### Pymes reclaman bajar la tasa de interés y afirman que el dólar es competitivo

26 agosto, 2020 & Perfil Industrial



Los industriales pymes reclamaron una drástica baja de la tasa de interés para poder enfrentar la crisis de la caída de las ventas y la producción, sostener el empleo formal y definir un modelo exportador que permita el ingreso de divisas al país. Un informe del Observatorio IPA destacó que, ante el contexto mundial de cierre de mercados, se instaló la necesidad de fortalecer el mercado interno a partir de una nueva ley de Compre Nacional, la

creación de una banca de desarrollo y el financiamiento subsidiado. Los empresarios aclararon, sin embargo, que una devaluación «no es necesaria» en este momento debido a que el...

Los empresarios aclararon, sin embargo, que una devaluación «no es necesaria» en este momento debido a que el tipo de cambio es competitivo para las exportaciones argentinas, aunque destacaron que los costos financieros de las **pymes** deben ir en descenso para detener el cierre de las empresas industriales, generar nuevos empleos y evitar el aumento de la informalidad en el trabajo.

Consultado por BAE Negocios, el analista Federico Marongiu afirmó las industrias «necesitan acceder a créditos con la menor tasa de interés posible» y si bien festejó la fuerte baja de referencia que impulsó el BCRA en comparación con la gestión de Cambiemos, alertó que la pandemia «cortó esa racha positiva y en la actualidad la financiación está por encima del 40%». En ese esquema, el IPA propuso la aplicación de una tasa de 0% para las **pymes**.



En medio de una presión sobre el dólar, con las cotizaciones paralelas en aumento y la pérdida de reservas por la compra de divisas para atesorar, Carlos Alonso, también integrante del Observatorio IPA, descartó la necesidad de una devaluación para lograr competitividad exportable. Las expectativas que mostró el informe dieron cuenta que «la relación con el exterior a través de la balanza comercial cobra singular relevancia, como fuente genuina de abastecimiento de divisas para financiar, a través de las ventas, la adquisición de productos fundamentales y de insumos para la industria».

El presidente de IPA, **Daniel Rosato**, dijo que la investigación realizada «sirve para sustentar las propuestas de políticas públicas destinadas a la reactivación de las **pymes**, en el marco de un diálogo constante y sólido con el Gobierno nacional» y adelantó que el análisis será volcado en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional que se realizará en noviembre próximo.

El cuarto informe del Observatorio IPA dejó en claro que el desarrollo de proveedores nacionales requerirá «organizar las fuerzas del trabajo y la producción, que puedan dar sustento político definitivo a un programa que contemple el fortalecimiento del entramado productivo nacional».

«Sin dudas hay factores vinculados a la competitividad, fundamentalmente en el ámbito de la producción de bienes -más que de servicios-, y en particular de la industria sobre lo que habrá que trabajar», destacó el análisis que el IPA presentó en una conferencia de prensa virtual.





Economia

Pymes reclaman bajar la tasa de interés y afirman que el dólar es competitivo

© 26 agosto, 2020

Los industriales **pymes** reclamaron una drástica baja de la tasa de interés para poder enfrentar la crisis de la caída de las ventas y la producción, sostener el empleo formal y definir un modelo exportador que permita el ingreso de divisas al país. Un informe del Observatorio IPA destacó que, ante el contexto mundial de cierre de mercados, se instaló la necesidad de fortalecer el mercado interno a partir de una nueva ley de Compre Nacional, la creación de una banca de desarrollo y el financiamiento subsidiado.

Los empresarios aclararon, sin embargo, que una devaluación «no es necesaria» en este momento debido a que el tipo de cambio es competitivo para las exportaciones argentinas, aunque destacaron que los costos financieros de las **pymes** deben ir en descenso para detener el cierre de las empresas industriales, generar nuevos empleos y evitar el aumento de la informalidad en el trabajo.

Consultado por BAE Negocios, el analista Federico Marongiu afirmó las industrias «necesitan acceder a créditos con la menor tasa de interés posible» y si bien festejó la fuerte baja de referencia que impulsó el BCRA en comparación con la gestión de Cambiemos, alertó que la pandemia «cortó esa racha positiva y en la actualidad la financiación está por encima del 40%». En ese esquema, el IPA propuso la aplicación de una tasa de 0% para las **pymes**.



En medio de una presión sobre el dólar, con las cotizaciones paralelas en aumento y la pérdida de reservas por la compra de divisas para atesorar, Carlos Alonso, también integrante del Observatorio IPA, descartó la necesidad de una devaluación para lograr competitividad exportable. Las expectativas que mostró el informe dieron cuenta que «la relación con el exterior a través de la balanza comercial cobra singular relevancia, como fuente genuina de abastecimiento de divisas para financiar, a través de las ventas, la adquisición de productos fundamentales y de insumos para la industria».

El presidente de IPA, **Daniel Rosato**, dijo que la investigación realizada «sirve para sustentar las propuestas de políticas públicas destinadas a la reactivación de las **pymes**, en el marco de un diálogo constante y sólido con el Gobierno nacional» y adelantó que el análisis será volcado en el Primer Congreso industrial del Consenso Nacional que se realizará en noviembre próximo.

El cuarto informe del Observatorio IPA dejó en claro que el desarrollo de proveedores nacionales requerirá «organizar las fuerzas del trabajo y la producción, que puedan dar sustento político definitivo a un programa que contemple el fortalecimiento del entramado productivo nacional».

«Sin dudas hay factores vinculados a la competitividad, fundamentalmente en el ámbito de la producción de bienes -más que de servicios-, y en particular de la industria sobre lo que habrá que trabajar», destacó el análisis que el IPA presentó en una conferencia de prensa virtual.



### TRES LINEAS

## Pymes reclaman bajar la tasa de interés y afirman que el dólar es competitivo



Los industriales **pymes** reclamaron una drástica baja de la tasa de interés para poder enfrentar la crisis de la caída de las ventas y la producción, sostener el empleo formal y definir un modelo exportador que permita el ingreso de divisas al país. Un informe del Observatorio IPA destacó que, ante el contexto mundial de cierre de mercados, se instaló la necesidad de fortalecer el mercado interno a partir de una nueva ley de Compre Nacional, la creación de una banca de desarrollo y el financiamiento subsidiado.

Los empresarios aclararon, sin embargo, que una devaluación "no es necesaria" en este momento debido a que el tipo de cambio es competitivo para las exportaciones argentinas, aunque destacaron que los costos financieros de las **pymes** deben ir en descenso para detener el cierre de las empresas industriales, generar nuevos empleos y evitar el aumento de la informalidad en el trabajo.



Consultado por BAE Negocios, el analista Federico Marongiu afirmó las industrias "necesitan acceder a créditos con la menor tasa de interés posible" y si bien festejó la fuerte baja de referencia que impulsó el BCRA en comparación con la gestión de Cambiemos, alertó que la pandemia "cortó esa racha positiva y en la actualidad la financiación está por encima del 40%". En ese esquema, el IPA propuso la aplicación de una tasa de 0% para las **pymes**.

En medio de una presión sobre el dólar, con las cotizaciones paralelas en aumento y la pérdida de reservas por la compra de divisas para atesorar, Carlos Alonso, también integrante del Observatorio IPA, descartó la necesidad de una devaluación para lograr competitividad exportable. Las expectativas que mostró el informe dieron cuenta que "la relación con el exterior a través de la balanza comercial cobra singular relevancia, como fuente genuina de abastecimiento de divisas para financiar, a través de las ventas, la adquisición de productos fundamentales y de insumos para la industria".

El presidente de IPA, **Daniel Rosato**, dijo que la investigación realizada "sirve para sustentar las propuestas de políticas públicas destinadas a la reactivación de las **pymes**, en el marco de un diálogo constante y sólido con el Gobierno nacional" y adelantó que el análisis será volcado en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional que se realizará en noviembre próximo.

El cuarto informe del Observatorio IPA dejó en claro que el desarrollo de proveedores nacionales requerirá "organizar las fuerzas del trabajo y la producción, que puedan dar sustento político definitivo a un programa que contemple el fortalecimiento del entramado productivo nacional".



"Sin dudas hay factores vinculados a la competitividad, fundamentalmente en el ámbito de la producción de bienes -más que de servicios-, y en particular de la industria sobre lo que habrá que trabajar", destacó el análisis que el IPA presentó en una conferencia de prensa virtual.

El trabajo abordó la importancia del financiamiento y las regulaciones posibles, además del debate sobre la construcción de una banca para el desarrollo. También avanzó en la necesidad de resolver los segmentos más concentrados de la producción de insumos claves en Argentina, como el funcionamiento de las regulaciones sobre la competencia desleal, la intervención productiva de la actividad estatal.



## **Septiembre 02**



### **El Economista**

### La crisis es una oportunidad

2 de septiembre, 2020



### Por Daniel Rosato Presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA)

Las **pymes** conmemoramos otro Día de la Industria con toda la fuerza y la esperanza de saber que es posible salir de esta crisis que desató la pandemia en todo el mundo. Las riquezas que tenemos en la Argentina nos otorgan un futuro más previsible en comparación con otros países, que debemos complementar con políticas de Estado abocadas a trabajar con especial atención junto a los sectores **pymes**, que son los motores de la economía y generadores de riqueza, quienes brindan y contribuyen a la sustentabilidad de una mejor calidad de vida al 80% de la población a través de la creación de empleo genuino y de calidad.

Las **pymes** debemos ser y formar parte de la solución a esta crisis. Desde **IPA** estamos trabajando en la unidad nacional **pyme**, para que junto con los sindicatos, las organizaciones sociales, las cooperativas y el Gobierno logremos las mejores políticas públicas destinadas a todo el sector productivo.



En este espacio que se consolidó y que continúa en expansión venimos trabajando en los diferentes sectores sin perjuicio de nadie, pensando en beneficiar a los trabajadores y a los empleadores. También al Estado para que pueda obtener los recursos necesarios con el fin de garantizar los valores indispensables que requiere la familia para vivir dignamente.

Nuestras acciones están proyectadas al Congreso Industrial del Consenso Nacional de la Producción y el Trabajo, que se realizará desde el 17 de noviembre y tiene como objetivo buscar, entre todos los actores de los sectores público y privado, las mejores políticas productivas que nos permitan avanzar en las soluciones a la generación de empleo formal.

Creemos que es fundamental la inclusión e integración a la competitividad de más de 3.000.000 de argentinos que se encuentran en la informalidad sin posibilidad de acceder a derechos que le corresponden en un país con democracia.

Es fundamental avanzar en una nueva legislación impositiva que nos permita, a través de una baja de impuestos en forma paulatina, un ordenamiento formal en la economía, comercial y laboral. Esa nueva normativa tendrá como efecto positivo una competitividad a nivel internacional.

También es tiempo de repensar la legislación laboral. El nuevo concepto debe generar y garantizar más seguridad a todos los trabajadores y trabajadoras, como también permitir a las **pymes** empleadoras crear trabajo sin perjuicios que atenten a la estabilidad y crecimiento de las empresas.



Nada sería concreto sin una política de financiamiento para todo el sector productivo, que permita el desarrollo sustentable de la industria nacional. Por este motivo es que proponemos, desde este Congreso Industrial, la creación de una Banca de Desarrollo Industrial de la Nación que apuntale el crecimiento y la inversión de la fabricación nacional. Esta banca debe ser sustentada por los industriales junto a sus trabajadores.

La política de comercio exterior es clave en el diseño de un país industrial. Controlando el mercado externo y sus variables nos permitirá fluctuar en función de las ofertas y las demandas del mundo. Para esto la innovación e inversión constante es estratégica.

Existen múltiples acciones que debemos llevar adelante en un conjunto de intereses que tienen como resultado el crecimiento y el desarrollo de nuestra Argentina. El impulso a las exportaciones industriales a través de los reintegros; una política adecuada e integradora en materia de ciencia y tecnología; la potenciación del INTI como cuna del desarrollo; el rol de las universidades para fortalecer el conocimiento especializado; la tecnología 4.0; el medio ambiente; las economías circulares; las energías alternativas y una política de insumos difundidos para darle previsibilidad a las **pymes**, entre otros puntos.

Son muchos caminos abiertos, algunos por recorrer en toda su extensión, otros que fueron iniciados y abandonados. Hoy tenemos la posibilidad de estar todos los sectores con la mira puesta en la misma dirección y por eso la fuerza es mayor, porque contamos con un objetivo y un espacio común. No todos los días festejamos la certeza de que vamos a salir fortalecidos. Sabemos que es más que una esperanza si logramos dar los pasos correctos.





# Estado fuerte y pymes en crecimiento, claves para superar la crisis – - Cable Agencia Noticias Argentinas

#### Por Daniel Rosato\*.

Buenos Aires, 2 septiembre (Especial para NA) -- Los empresarios conocemos la pesada carga que significaron históricamente para la industria los excesivos tributos a los estados nacional y subnacionales, que se traducían en la exportación de impuestos y pérdida de competitividad.

En cada Día de la Industria remarcamos la necesidad de reducirlos o directamente eliminarlos para despejar de distorsiones en el mercado.

Hoy ratificamos la necesidad de avanzar en una reforma que permita una baja gradual, pero la crisis nos obliga a repensar los tiempos: primero crecer, después pagar menos.

El Día de la Industria nos encuentra parados ante la crisis más profunda de la producción manufacturera argentina, con caída del mercado interno, el cierre de las fronteras por las políticas restrictivas del mundo, con una recesión heredada brutal y la caída de miles de **pymes** industriales.

Además de la crisis sanitaria mundial por el Covid-19, las fábricas enfrentan en la actualidad el problema de la concentración en cuatro áreas que hace que los impuestos y los salarios le sean pesados: la energía; los insumos difundidos; la acción especuladora de los bancos; y la administración del Comercio Exterior.



Para regular esas variables se necesita de un Estado fuerte y no podemos partir de su debilidad pidiéndole que primero baje los impuestos, porque consideramos que la prioridad es crecer para después pedir rebajas, y nunca al revés. Para ello tenemos propuestas.

Es tiempo de repensar la legislación laboral. El nuevo concepto debe generar y garantizar más seguridad a todos los trabajadores y trabajadoras, como también permitir a las **pymes** empleadoras crear trabajo sin perjuicios que atenten a la estabilidad y al crecimiento de las empresas.

Necesitamos que se sancione una nueva ley de "Compre Argentino", que permita que realmente cumpla su objetivo de darle prioridad a las manufacturas locales en las contrataciones del Estado, e incluso con beneficios para los privados que le compran a las **pymes** nacionales.

También se precisa una política energética que acompañe, a través de las inversiones, el crecimiento. A la vez, trazar una política de insumos difundidos para darle mayor previsibilidad a los costos de la producción de las **pymes** industriales.

Nada sería concreto sin una política de financiamiento para todo el sector productivo, que permita el desarrollo sustentable de la industria nacional.

Por este motivo es que propondremos, desde el Congreso Industrial, la creación de una Banca de Desarrollo Industrial de la Nación que apuntale el crecimiento y la inversión de la fabricación nacional. Esta banca debe ser sustentada por los industriales junto a sus trabajadores.

La política de Comercio Exterior es clave en el diseño de un país industrial. Controlando el mercado externo y sus variables nos permitirá fluctuar en función de las ofertas y las demandas del mundo. Para esto la innovación e inversión constante es estratégica.



Existen múltiples acciones que debemos llevar adelante en un conjunto de intereses que tienen como resultado el crecimiento y el desarrollo de nuestra Argentina.

El impulso a las exportaciones industriales a través de los reintegros; una política adecuada e integradora en materia de ciencia y tecnología; la potenciación del INTI como cuna del desarrollo; el rol de las universidades para fortalecer el conocimiento especializado; la tecnología 4.0; el medio ambiente; las economías circulares; las energías alternativas, son algunas de las necesidades.

Cuando festejamos, los industriales pensamos en las riquezas que le generamos al país y en la cantidad de empleados que sumamos a nuestras fábricas. Si seguimos adelante es porque estamos convencidos de que el futuro será industrial y será **pyme**.

Vamos por una Argentina grande y para todos. El sueño sigue firme.

\* Presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

@ipapymes.



## ámbito

# Industria: el eje de poder que precisa un país para crecer

OPINIONES 02 Septiembre 2020

#### Punto a Punto

#### Por Daniel Rosato (\*)

En el Día de la Industria, cuando conmemoramos los 433 años de la primera exportación de manufacturas argentinas, estamos convencidos de que la alianza entre los empresarios, los trabajadores y el Estado es un eje de poder que precisa un país para crecer y desarrollarse. Los que participamos de la producción nacional entendemos que no es válido el festejo mientras existan los niveles pobreza y desocupación como los actuales, pero hoy sí podemos tener la esperanza de que comenzamos a transitar por un sendero certero que nos lleve a salir de esta crisis.

Como en aquél 2 de septiembre de 1587, la venta de productos con valor agregado al mundo es clave para el país. Los desafíos de la actualidad, en un escenario complejo por la herencia recesiva combinado con los efectos de la pandemia de Covid-19, nos elevó la vara y nos pone a prueba para saber si seremos capaces de reconstruir a nuestro país.

Las **pymes**, que venimos de sufrir una masacre de fábricas en los últimos años, llegamos a este Día de la Industria con toda la fuerza y la esperanza de saber que es posible salir de esta crisis mundial porque las riquezas que tenemos en la Argentina nos otorgan un futuro más previsible en comparación con otros países.



Sabemos que con eso sólo no alcanza y es por eso que debemos complementar con políticas de Estado que desarrollen a las fábricas **pymes** -motor de la economía y generadoras de riqueza-, quienes brindan y contribuyen a la sustentabilidad de una mejor calidad de vida al 80% de la población a través de la creación de empleo genuino y de calidad.

Las **pymes** debemos ser y formar parte de la solución a esta crisis. Desde **IPA** estamos trabajando en la unidad nacional **pyme** para que, junto con los sindicatos, las organizaciones sociales, las cooperativas y el Gobierno, logremos las mejores políticas públicas destinadas a todo el sector productivo.

En este espacio, que se consolidó y que continúa en expansión, venimos trabajando en los diferentes sectores sin perjuicio de nadie, pensando en beneficiar tanto a los trabajadores como a los empleadores. También fortalecer al Estado para que pueda obtener los recursos necesarios con el fin de garantizar los valores indispensables que requiere la familia para vivir dignamente.

Nuestras acciones están proyectadas al Congreso Industrial del Consenso Nacional de la Producción y el Trabajo, que se realizará desde el 17 de noviembre próximo, y que tiene como objetivo buscar, entre todos los actores de los sectores público y privado, las mejores políticas productivas que nos permitan avanzar en las soluciones a la falta de generación de empleo forma.

Creemos que es fundamental la incorporación al empleo registrado a los más de 3.000.000 de argentinos que se encuentran en la informalidad, quienes están impedidos de acceder a derechos que le corresponden en un país con plena democracia.



Para eso, un paso fundamental es avanzar en una nueva legislación impositiva que nos permita, a través de una baja de impuestos en forma paulatina, un ordenamiento formal en la economía, comercial y laboral. Esa nueva normativa tendrá como efecto positivo una competitividad a nivel internacional.

La industria **pyme** enfrenta en la actualidad el problema de la concentración en cuatro áreas que hace que los impuestos y los salarios le sean pesados: la energía; los insumos difundidos; la acción especuladora de los bancos; y la administración del Comercio Exterior. Para regular esas variables se necesita de un Estado fuerte y no podemos partir de su debilidad pidiéndole que primero baje los impuestos, porque consideramos que la prioridad es crecer para después pedir rebajas, y nunca al revés. Para ello tenemos propuestas.

Es tiempo de repensar la legislación laboral. El nuevo concepto debe generar y garantizar más seguridad a todos los trabajadores y trabajadoras, como también permitir a las **pymes** empleadoras crear trabajo sin perjuicios que atenten a la estabilidad y al crecimiento de las empresas.

Necesitamos que se sancione una nueva ley de "Compre Argentino", que permita que realmente cumpla su objetivo de darle prioridad a las manufacturas locales en las contrataciones del Estado, e incluso con beneficios para los privados que le compran a las **pymes** nacionales.

También se precisa una política energética que acompañe, a través de las inversiones, el crecimiento. A la vez, trazar una política de insumos difundidos para darle mayor previsibilidad a los costos de la producción de las **pymes** industriales.



Nada sería concreto sin una política de financiamiento para todo el sector productivo, que permita el desarrollo sustentable de la industria nacional. Por este motivo es que propondremos, desde el Congreso Industrial, la creación de una Banca de Desarrollo Industrial de la Nación que apuntale el crecimiento y la inversión de la fabricación nacional. Esta banca debe ser sustentada por los industriales junto a sus trabajadores.

La política de Comercio Exterior es clave en el diseño de un país industrial. Controlando el mercado externo y sus variables nos permitirá fluctuar en función de las ofertas y las demandas del mundo. Para esto la innovación e inversión constante es estratégica.

Existen múltiples acciones que debemos llevar adelante en un conjunto de intereses que tienen como resultado el crecimiento y el desarrollo de nuestra Argentina. El impulso a las exportaciones industriales a través de los reintegros; una política adecuada e integradora en materia de ciencia y tecnología; la potenciación del INTI como cuna del desarrollo; el rol de las universidades para fortalecer el conocimiento especializado; la tecnología 4.0; el medio ambiente; las economías circulares; las energías alternativas, son algunas de las necesidades.

Sabiendo que todas las medidas están presentes en el radar del Gobierno, en este día los industriales tenemos que mantener firme la esperanza, sin bajar los brazos. Es vital pensar en la unidad nacional **pyme** que nos dé la fortaleza necesaria. Así podremos terminar con los más grandes flagelos que nos azota como sociedad: la pobreza y la desocupación. Con trabajo, a través de un Estado fortalecido y con políticas públicas orientadas a la productividad, podemos lograrlo. Que Dios nos ayude a unirnos para lograr lo que todas las familias argentinas nos merecemos tener para vivir dignamente: Trabajo, Educación, Salud y Seguridad.

(\*) Presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA)



## **Septiembre 03**





# Desde finales de 2019, cerraron unas 2.000 PyME industriales

En el país se contabilizaban 80 mil y ahora se registran unas 55 mil pequeñas y medianas empresas. Desde el sector remarcan que se necesitan medidas concretas para salvarlas.

Desde diciembre hasta la fecha cerraron unas 2.000 pequeñas y medianas empresas (**PyME**) industriales manufactureras. Años atrás en Argentina se contabilizaban unas 80.000, pero en la actualidad son 55.000. La baja se fue dando a raíz de la situación en la que se vio inserto el país en los últimos años, la cual generó que se pierdan dichas industrias.

Los datos fueron aportados por el presidente de Industriales PyMEs Argentinos, Daniel Rosato, quien en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones hizo una radiografía de las empresas argentinas y el rol que juegan en la creación de mano de obra.

"En total fueron unas 20.000 **PyME** las que se perdieron y unos 327.000 puestos de trabajo", detalló el empresario.

Rosato habló sobre los puntos que llevaron al cierre a las **PyME**. "Se debe a los problemas que nos han afectado en estos años, como la apertura indiscriminada de importaciones donde la industria argentina no estuvo a la altura de la competitividad", enfatizó.



Recordó que las empresas tuvieron que enfrentar un fuerte incremento de energía. "Pasamos a tener la energía más cara para la producción", dijo.

Además, el empresario advirtió que "no tuvimos financiamiento. No se puede pensar en un desarrollo industrial si no hay financiamiento en un país"; al mismo tiempo señaló que "las **PyME** necesitan del financiamiento porque es lo que utilizan para desarrollarse y para avanzar en la competitividad".

Indicó que "tenemos más del 50% de informalidad en el país y esto perjudica al Estado porque no recauda y a las **PyME** porque no son competitivas. Se necesita mano de obra calificada, mano de obra formal y ser más competitivo". Agregó que "para esto se requieren nuevas medidas que permitan la mayor integración en el mercado formal".

Asimismo, Rosato aseguró que "las PyME generan más del 70% de la mano de obra en el país, somos los motores de la economía, pero en la práctica pareciera que no fuera así".

#### Actualidad por la pandemia

Por otro lado, **Rosato** abordó las consecuencias que padecen las **PyME** industriales durante esta época de pandemia que afecta al mundo y golpea a Argentina.

"Se generó la caída del mercado interno y externo; además se cerraron muchas empresas porque no han podido sostenerse; ya que no pudieron vender como tampoco cobrar porque la cadena de pagos se cortó", mencionó.



Según comentó las **PyME** están produciendo en un 35%. "Hubo una reactivación en julio y agosto, pero anteriormente se había dado una caída y, a pesar de la reactivación, hoy sigue siendo negativo el balance, por lo que no alcanza para subsanar o para enfrentar la realidad que tienen en cuanto al endeudamiento".

En este marco, sostuvo que "ahora habrá que trabajar junto con el Estado para llevar adelante una transformación hacia esta realidad a nivel mundial".

Para eso, consideró que "debe haber medidas concretas y una transformación importante, es decir que haya financiamiento". Recordó que "hoy los bancos recortaron los créditos a las **PyMe** porque cuando piden los balances -lógicamente- estos son negativos porque vendieron mucho menos en todo este tiempo".

También dijo que el diálogo con el Gobierno es bueno. "La economía fue golpeada muy fuerte y uno de los desafíos que tiene es sostenerla en esta pandemia", puntualizó.

#### Congreso nacional

Con la idea de abordar las problemáticas de las pequeñas y medianas empresas (**PyME**) industriales están organizando el Primer Congreso Industrial del consenso Nacional, de la Producción y el Trabajo en la Argentina. Este se desarrollará del 17 al 19 de noviembre.

Daniel Rosato señaló que "estamos trabajando a nivel nacional en el desarrollo del primer congreso nacional industrial".

Reconoció que hay varios temas a tratar y uno de estos podría ser una de las leyes que no cumple con su objetivo y que establece que las empresas debe comprar productos nacionales.



"Hay una normativa pero no se cumple sino que se está importando productos que se pueden producir en el país y no es que se compran a un mejor precio. Esto se debe ver y se debe trabajar en la compra nacional", manifestó Rosato. Por último, expuso que "se debe ver cómo recomponemos a las industrias argentinas. Eso de debe analizar".

Aseguran que hay un panorama alentador para reactivar proyectos

En el marco del Día de la Industria, el ministro de la cartera industrial de Misiones, Luis Lichowski, habló con FM de las Misiones acerca de cómo está la situación en la tierra colorada. Dijo que "estos días nos hacen renacer las esperanzas".

Recordó que durante el mandato de Hugo Passalacqua se creó el Ministerio en la provincia. Pero, advirtió que "las políticas nacionales de ese período que coincidió con el gobierno de (Mauricio) Macri no fueron favorables para la industria".

Es así que contó que "muchas iniciativas que veníamos trabajando tuvieron que frenarse". Sin embargo, deslizó que "estas semanas nos dan bastantes esperanzas. Sobre todo por la cancelación o el arreglo de la deuda externa por parte del Gobierno nacional (Alberto Fernández) con quienes son acreedores".

Es así que aseveró que "esto nos dará otro panorama para la presencia o la participación de Argentina en el contexto mundial".

En consecuencia, indicó que "esto nos posibilitará -seguramente- no sólo exportar más sino que atraer más industrias y tecnología".

Por otro lado, Lichowski subrayó que "también está la propuesta que realizó el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, al presidente de la Nación (Alberto Fernández) de conformar una zona franca en la provincia".



En este punto, señaló que "esto daría nuevas condiciones para el desarrollo industrial y el panorama sería muy alentador porque podríamos retomar viejas iniciativas. Hay bastantes expectativas".

En cuanto a la situación de las **PyME** misioneras el ministro deslizó que "la mayoría de los sectores productivos está viviendo momentos difíciles con algunas excepciones, pero la crisis mundial ha dejado su efecto".

Destacó las medidas que tomaron los Gobiernos nacional y provincial las cuales han contribuido a aminorar el golpe.

Relató que "desde Industria estamos dando a los sectores que vemos con posibilidades la contribución y el apoyo técnico para lograr proyectos con competitividad". También comentó que "ayudamos a formular los proyectos y vamos concientizando a la Nación sobre la importancia de esas iniciativas".

También habló sobre los parques industriales en los municipios. Apuntó que algunos tienen sus infraestructuras bastante ocupadas y otros no tanto. "El gobernador ha solicitado fondos a la Nación para el desarrollo de los parques industriales y también se ha asignado un presupuesto provincial para el desarrollo de éstos", expuso.



#### El Economista

EIECONOMISTA | ECONOMIA

# Acevedo: "La convicción es la misma: es con más y mejor industria"

3 de septiembre, 2020



Desde la fábrica de Sinteplast en Ezeiza, el presidente de la UIA analizó el desafiante presente industrial, comunicó las propuestas del sector y también realizó críticas, por ejemplo, a la Ley de Teletrabajo

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó ayer al mediodía un acto para conmemorar el Día de la Industria. El evento, que se realizó en la planta de Sinteplast, ubicada en Ezeiza, contó con los discursos del presidente de la UIA, Miguel Acevedo; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y del Presidente, Alberto Fernández. Además, se presentó el documento elaborado por la UIA "Hacia una nueva normalidad: propuestas para la reactivación productiva".

Acevedo, en su segundo mandato como líder industrial, agradeció a Miguel Angel Rodríguez, vicepresidente PyMI de la UIA y el dueño de casa. "Lo que ustedes ven acá es fruto del esfuerzo de tres generaciones



de industriales", dijo Acevedo, quien ponderó el rol del sector en la pandemia y arrancó con las citas obligadas: las de Carlos Pellegrini, quizás el más industrialista de la Generación del ?80.

"En estas fechas me gusta recordar a Carlos Pellegrini, que hace 120 años organizaba junto a la UIA el primer Congreso Industrial.

En ese congreso del año 1900, Pellegrini señalaba ideas que tienen mucho sentido cuando uno las lee hoy. Decía: ?Que las industrias manufactureras y agropecuarias son armónicas y concurrentes?, ?que la minería es clave para el progreso del país y ?que la escuela industrial cumple un rol fundamental en Argentina?".

Poco se ha hecho, en los 120 años que siguieron, para honrar las palabras de Pellegrini. Aun así, Argentina tiene uno de los tejidos industriales más densos de América Latina y puede argumentarse que los industriales, los protagonistas de eso, lo lograron, las más de las veces, a pesar de la política y las políticas económicas. Por eso, son más resilientes y, aunque el discurso a veces parezca circular o repetitivo, no parecen querer bajar los brazos. Confían en la industria y en el rol que puede tener en la Argentina del futuro. "La convicción es la misma: es con más y mejor industria como se resuelven los problemas de Argentina", dijo Acevedo.

"La pandemia mostró con claridad que no es lo mismo tener que no tener industria. Argentina tiene la oportunidad de producir hoy la futura vacuna contra el virus gracias a la capacidad de nuestros empresarios industriales y de nuestro sector productivo, junto al ecosistema científico-tecnológico y educativo nacional", dijo el industrial.



Más allá de eso, los datos muestran un declive que, sin políticas activas, no se revertirá.

"Desde 2011, perdimos un cuarto de la producción industrial per cápita y se contrajeron un tercio las exportaciones industriales", sentenció.

"Entre 2011 y 2019 se perdieron cerca de 108.000 empleos en la industria. Casi 60.000 de estos empleos se perdieron producto de la crisis de 2018 y 2019", dijo, mostrando que el problema no fueron solo las Macrinomics.

Además, señaló las propuestas de la UIA, nucleadas en cinco ejes y condensadas en un extenso documento.

1Potenciar la inversión productiva. "La moratoria impositiva y previsional que se ha presentado recientemente es una herramienta muy importante para afrontar la crisis actual. Ahora necesitamos un debate profundo sobre una reforma tributaria que promueva la generación de valor, la formalización del empleo y la producción.

Este difícil contexto que estamos atravesando evidencia cómo la informalidad le quita recursos al país y carga el peso tributario cada día más sobre el sector formal.

Argentina necesita mejor tributación, eliminando los impuestos distorsivos", agregó Acevedo.

2Generar incentivos para la creación de más y mejores empleos. Más allá de ponderar el ATP y el acuerdo con la CGT para preservar el empleo, Acevedo dijo: "Tenemos que trabajar para transformar estas iniciativas en incentivos de un nuevo ecosistema laboral que promueva la productividad.



Esto solamente será posible con debates profundos en los que todos nos escuchemos, algo que lamentablemente no sucedió durante el tratamiento de la Ley de Teletrabajo en el Parlamento".

3Contar con una banca de desarrollo federal y de perfil productivo.

"Durante la pandemia, se ha avanzado junto al FOGAR en el sistema de garantías, así como en otras áreas. Sin embargo, Argentina tiene un tema crítico por resolver: dar un salto cualitativo y cuantitativo en materia de financiamiento productivo", fue el diagnóstico del líder fabril.

4Hacer más federal al entramado productivo.

"En cada región del país hay empresas industriales con enorme potencial", apuntó y agregó: "La infraestructura, definitivamente, tiene que nivelar las asimetrías entre provincias".

5Aumentar las exportaciones.

En esta nueva normalidad que nos toca vivir, la competencia predatoria pasa a ser la regla, y no la excepción. Por eso es clave desarrollar incentivos para sostener y ganar nuevos mercados.

Argentina necesita generar divisas para crecer y hacer sustentable el reciente acuerdo de la deuda externa", fue el análisis de Acevedo. ¿Un mensaje por elevación hacia Oriente? 6Vincular el sistema educativo con los avances de la revolución 4.0.



Esta es una tarea ardua que la dirigencia industrial con más años sobre sus espaldas está llevando adelante hoy en día, para aggionarnos y entender el nuevo mundo en el que desarrollamos la actividad productiva", dijo sobre la irrupción de las tecnologías en los procesos. "Afortunadamente, la UIA cuenta con una gran camada de dirigentes jóvenes, a quienes usted ya conoce. Es preciso que todos entendamos que ningún objetivo será realizable si no hacemos una autocrítica sobre la forma en la que construimos el vínculo entre los actores sociales", agregó en referencia a los jóvenes de la UIA, liderados por el textil Tomás Karagozian.

"En un mundo plagado de incertidumbres, Argentina necesita que nosotros, la dirigencia, logremos ofrecerle a la sociedad algún grado de certeza y que busquemos consensos para vincularnos mejor. El acuerdo es más fácil de decir que de hacer, pero la agenda que tenemos por delante no será exitosa a partir de las disputas estériles que han invadido nuestra historia y persisten en nuestro presente. La industria nacional que ven hoy aquí o la que va a fabricar la vacuna está en todo el país, en centenas de plantas con miles de trabajadores y trabajadoras con capacidades técnicas y tecnología acumulada durante décadas.

Pocos países del mundo tienen lo que tenemos nosotros. El capitalismo industrial nacional tiene tradición y muchos ejemplos de éxito, que no pudieron llegar a ser de clase mundial porque el país no los acompañó, sino todo lo contrario. Hoy tenemos otra oportunidad de impulsar ese desarrollo.

No la debemos dejar pasar", concluyó Acevedo.



## **Septiembre 05**





# Daniel Rosato sobre el panorama de las pymes y la necesidad de nuevas leyes que las beneficien –

05 de septiembre, 2020 07:48

Las **pymes** en la Argentina pasan un difícil momento y necesitan ayuda para salir adelante.

#### Audio:

https://ar.radiocut.fm/audiocut/daniel-rosato-sobre-panorama-pymes-y -necesidad-nuevas-leyes-beneficien/



## **Septiembre 06**





### La industria, más cerca del gobierno y con nuevos pedidos de reformas

El presidente Alberto Fernández ratificó la alianza con la Unión Industrial. Habrá fondos para créditos y mucho estímulo para las pymes fabriles. El sector sigue con su planteo de que debe haber una nueva ley laboral.



Por Martín Ferreyra - martinfereyra1@gmail.com

Grandes y pequeños industriales saludaron los anuncios del gobierno nacional de la semana pasada destinados al sector, pero también aclararon que la demanda de medidas macroeconómicas que postulan como condición de base para realizar inversiones sigue en pie, esta vez como receta para superar el cuadro que dejará la pandemia de coronavirus.

El miércoles pasado fue el Día de la Industria y la Unión Industrial Argentina (UIA) lo celebró con un acto en la planta de Sinteplast. Allí, el presidente Alberto Fernández y su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciaron financiamiento por más de \$ 450 mil



millones, además de un sistema de banca de desarrollo, la entrega de aportes no reembolsables para desarrollo de proveedores y sectores estratégicos, fomento de la industria 4.0 y un programa de impulso de los parques industriales.

La presencia de Fernández en el acto de los industriales fue leída en el sector fabril como una señal destacada hacia ese sector. También lo es, simbólicamente, en el concierto de las relaciones del poder. Con la foto de Fernández y el titular de la UIA, Miguel Acevedo, la central fabril dio una nueva demostración de cercanía con el poder político, a diferencia de otros sectores de peso de la dirigencia privada.

Acevedo presentó en ese acto el documento titulado "Hacia una nueva normalidad: propuestas para la reactivación productiva". Aprovechó su discurso para destacar el rol de las empresas que representa: "La centralidad de la industria es la clave", dijo el empresario aceitero, quien agregó: "Volver a crecer es urgente, proyectar el desarrollo es urgente".

El dirigente Martín Cabrales, miembro del Comité Ejecutivo de la UIA, explicó a Tiempo que para la entidad, el camino para atender esa urgencia es el de las reformas: "Para que haya inversión y empleo se necesita la confianza que llegará de la mano de la macroeconomía", definió.

El empresario cafetero destacó el paso del presidente y su ministro por el acto y remarcó que esos anuncios se suman a otras políticas recientes, como el canje de la deuda pública. "Ahora estamos esperando el Presupuesto 2021", confió Cabrales y agregó: "La única forma que tiene el país para reducir la pobreza es la creación de empleo y el estímulo de la industria y del comercio. Es el camino para incentivar la inversión".



En ese marco, el industrial consideró que los anuncios del miércoles "van encaminados pero no son suficientes, falta un paquete de medidas que incentiven y profundicen. Vamos a tener un año difícil, va costar salir pero, si se toman las medidas que vayan en la dirección del incentivo, el país tiene gran futuro", concluyó.

#### Unidad nacional pyme

En una línea similar pero desde otro ángulo del espectro, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), señaló que las pequeñas industrias recibieron muy positivamente los anuncios del miércoles. "El anuncio sobre financiamiento fue bien recibido porque tuvimos el problema de la falta total dado que la banca privada no nos tiene como sujeto de crédito. Ellos son responsables de que muchas empresas hayan desaparecido en los últimos años o que hayan pasado a la informalidad".

El sector alista una foto con el presidente que proyecta para mediados del mes que viene. Si todo sale como esperan, será en el marco de un congreso **pyme** que organizan junto con sindicatos industriales. Por estos días, las partes están reuniéndose por teleconferencia para definir los temas que tratarán en ese contexto.

Pasado mañana será la tercera reunión preparatoria a través de Zoom. "Más allá de la foto (en alusión al acto de la UIA), las **pymes** estamos trabajando en la unidad nacional **pyme** y conversando con el Ministerio de Desarrollo Productivo, porque queremos decirle que en los momentos en los que se realizan las negociaciones las **pymes** estamos ausentes", apuntó el líder del IPA.



El grupo espera llegar a noviembre con varios temas definidos: financiamiento, una banca nacional de fomento industrial, la ley de Compre Argentino y, una vez más, en coincidencia con las grandes, "nueva legislación laboral e impositiva porque tenemos 3 millones de trabajadores en la informalidad", concluyó Rosato. «





Economía | 06/09/2020 10-59hs

# Durante el aislamiento, cerraron unas 2 mil pymes

Lo confirmó el presidente de Industriales Pymes Argentinos Daniel Rosato sobre la actualidad del sector.

Preocupación del sector industrial nacional por la falta de políticas de Gobierno de Alberto Fernández a la crisis que atraviesa el sector.

Según confirmaron a MisionesCuatro desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) en los últimos años, en el país, cerraron unas 20 mil pequeñas y medianas empresas y se perdieron 327 mil puestos de trabajo. Solamente durante los últimos meses de aislamiento social y obligatorio, impulsado por el Gobierno Nacional, cerraron 2 mil pymes industriales manufactureras.

Sobre el tema consultamos al presidente de **Industriales Pymes Argentinos Daniel Rosato** quien comentó que se necesita una política industrial para sobrellevar la situación.

#### Video:

https://misionescuatro.com/economia/durante-el-aislamiento-cerraron-unas-2-mil-pymes/



### **EI1**DIGITAL

# Afirman que, en el segundo trimestre, hubo una caída en la actividad industrial del 60 por ciento -

Así lo aseguró a este medio Alejandro Bartalini, vocal de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), sobre un informe del observatorio de la entidad. No obstante, remarcó que hubo una recuperación en julio y, en agosto, se mantuvo estable y fue optimista con un período económico más exitoso que el que hubo hasta el año pasado una vez pasada la pandemia.

Así lo aseguró a este medio Alejandro Bartalini, vocal de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), sobre un informe del observatorio de la entidad. No obstante, remarcó que hubo una recuperación en julio y, en agosto, se mantuvo estable y fue optimista con un período económico más exitoso que el que hubo hasta el año pasado una vez pasada la pandemia.

Este miércoles 2 de septiembre, como todos los años, se conmemoró un nuevo Día de la Industria en el país. Sin embargo, la efeméride fue distinta a todas las demás debido al contexto en pandemia, lo que generó un impacto negativo en toda la actividad económica, al que la industria no pudo escapar. En diálogo con El1 Digital, Alejandro Bartalini, vocal de Industriales PyMEs Argentinos (IPA) se refirió a la situación: Fue un Día de la Industria totalmente atípico. Las industrias están trabajando con los protocolos necesarios, con rotación y traslado de personas, pensando en cómo reactivar la actividad. En ese sentido, hizo mención a



un informe realizado por el observatorio de la entidad, que dio cuenta de la crisis en el sector, sobre todo, en los primeros meses de aislamiento social por el COVID-19: Hubo una caída fuerte de la actividad industrial en el primer trimestre, pero la más importante fue en el segundo, cuando llegó al 60 por ciento porque estuvo parada. Con respecto a los rubros más golpeados por la coyuntura, mencionó el textil y el calzado, sin contar lo que concierne al comercio, donde los más castigados son turismo y gastronomía. En esa línea, señaló que hubo varias industrias chicas que han tenido que cerrar. No obstante, destacó que, de no ser por asistencia del Gobierno nacional, el derrumbe hubiera sido exponencial. El ATP ayudó a que esto no sea una catástrofe, ya que muchas empresas pudieron solventar a sus trabajadores y mantenerse de pie hasta que arranque nuevamente la actividad, aseguró. Y sobre ese arranque, remarcó que, también, según el informe del observatorio, hubo una pequeña recuperación de la actividad en julio y, en agosto, se mantuvo estable. Esperamos a que esté a disposición la vacuna para regularizarnos y afrontar un nuevo período económico, que, creemos, será más beneficioso que el que hubo hasta el año pasado, avizoró.



## **Septiembre 08**





INDUSTRIALES PYMES ARGENTINOS 08-09-2020 20:46 Hs.

### El Gobierno y la necesidad de avanzar en una banca de desarrollo

Silvina Batakis y José De Mendiguren particparon del Congreso Industrial del Consenso Nacional organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA). Coincidieron en la necesidad de instrumentar, desde el estado, un canal de financiamiento para la producción, con vista de largo plazo.

La secretaria de Relaciones Provinciales del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, y el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José de Mendiguren, coincidieron en "la necesidad de generar una banca de desarrollo que financie a las empresas a largo plazo", al participar en el primer Congreso Industrial del Consenso Nacional organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

En su intervención, Batakis señaló que se la economía local necesita "una banca de desarrollo que piense instrumentos para financiar al sector privado y a la banca pública", además de "consolidar un sistema tributario progresivo pero pro productivo, que no desfinancie al Estado".

"Sin un Estado estratega, financiado y emprendedor es muy difícil poder generar un desarrollo armónico y equilibrado, con equidad territorial en todo el país", añadió la funcionaria.

De Mendiguren coincidió en que "una banca de desarrollo pública es clave e indispensable porque es aquella que puede financiar el largo plazo, poniendo el foco en bienes de capital, por ejemplo".

Al respecto, consideró que "no se puede desarrollar un país sin financiamiento" y aseguró que "todo el sistema financiero no llega a financiar el 13% del PBI" mientras que "la banca de desarrollo por sí sola, da crédito en Brasil por 9 puntos del PBI y en Alemania alcanza los 14 puntos".



ekis-y-de-mendiguren-a-favor-de-una-banca-de-desarrollo-para-el-financiamiento-productivo-56

GrupoLaProvincia com

ECONOMÍA

BATAKIS Y DE MENDIGUREN, A FAVOR DE UNA BANCA DE DESARROLLO PARA EL FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO

La secretaria de Relaciones Provinciales del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; y el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José de Mendiguren, coincidieron hoy en "la necesidad de generar una banca de desarrollo que financie a las empresas a largo plazo", al participar en el primer Congreso Industrial del Consenso Nacional organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

En su intervención, Batakis señaló que "necesitamos una banca de desarrollo que piense instrumentos para financiar al sector privado y a la banca pública" y "consolidar un sistema tributario progresivo pero pro productivo, que no desfinancie al Estado".

"Sin un Estado estratega, financiado y emprendedor es muy difícil poder generar un desarrollo armónico y equilibrado, con equidad territorial en todo el país", añadió la funcionaria.

En este sentido, comentó que, junto a los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía y los gobernadores, "buscamos encontrar y remover los obstáculos para el desarrollo que tiene cada provincia" y para ello "es necesario saber cómo vamos a financiar estas acciones".



"Proponemos una planificación que trascienda a un Gobierno y sea apropiada por el sector privado y los trabajadores; la planificación ha sido bastante esquiva en Argentina, no podemos poner más excusas", señaló.

En otro tramo de su discurso, la ex ministra de Economía bonaerense dijo que "también necesitamos una matriz energética mucho más fuerte para poder producir; más obra pública para generar infraestructura; y aprovechar otras salidas exportadoras, que tienen que ver con Asia y Latinoamérica".

Por su parte, De Mendiguren evaluó que "una banca de desarrollo pública es clave e indispensable porque es aquella que puede financiar el largo plazo, poniendo el foco en bienes de capital, por ejemplo".

Al respecto, consideró que "no se puede desarrollar un país sin financiamiento" y aseguró que "en Argentina todo el sistema financiero no llega a financiar el 3% del Producto Bruto Interno (PBI)" mientras que "la banca de desarrollo por sí sola, da crédito en Brasil por 9 puntos del PBI y en Alemania alcanza los 14 puntos".

Por último, enfatizó que "estamos en una situación compleja, pero el Gobierno tomó la decisión política de no dejar caer a las empresas y **pymes**" y por eso "asistimos al paquete de asistencia más grande del que yo tenga memoria en torno a los 5 puntos del PBI".

"Hay una alianza con los trabajadores y la producción y el emprendedurismo es uno de los activos más grandes que tenemos como país", concluyó el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El Congreso organizado por **IPA** contó con la participación de más de 30 oradores entre empresarios **pyme**, sindicalistas y funcionarios públicos. (Télam)





### La industria, más cerca del gobierno y con nuevos pedidos de reformas

08/09/2020

El presidente Alberto Fernández ratificó la alianza con la Unión Industrial. Habrá fondos para créditos y mucho estímulo para las **pymes** fabriles. El sector sigue con su planteo de que debe haber una nueva ley laboral.

Grandes y pequeños industriales saludaron los anuncios del gobierno nacional de la semana pasada destinados al sector, pero también aclararon que la demanda de medidas macroeconómicas que postulan como condición de base para realizar inversiones sigue en pie, esta vez como receta para superar el cuadro que dejará la pandemia de coronavirus.

El miércoles pasado fue el Día de la Industria y la Unión Industrial Argentina (UIA) lo celebró con un acto en la planta de Sinteplast. Allí, el presidente Alberto Fernández y su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciaron financiamiento por más de \$ 450 mil millones, además de un sistema de banca de desarrollo, la entrega de aportes no reembolsables para desarrollo de proveedores y sectores estratégicos, fomento de la industria 4.0 y un programa de impulso de los parques industriales.

La presencia de Fernández en el acto de los industriales fue leída en el sector fabril como una señal destacada hacia ese sector. También lo es, simbólicamente, en el concierto de las relaciones del poder. Con la foto de Fernández y el titular de la UIA, Miguel Acevedo, la central fabril dio una nueva demostración de cercanía con el poder político, a diferencia de otros sectores de peso de la dirigencia privada.



Acevedo presentó en ese acto el documento titulado "Hacia una nueva normalidad: propuestas para la reactivación productiva". Aprovechó su discurso para destacar el rol de las empresas que representa: "La centralidad de la industria es la clave", dijo el empresario aceitero, quien agregó: "Volver a crecer es urgente, proyectar el desarrollo es urgente".

El dirigente Martín Cabrales, miembro del Comité Ejecutivo de la UIA, explicó a Tiempo que para la entidad, el camino para atender esa urgencia es el de las reformas: "Para que haya inversión y empleo se necesita la confianza que llegará de la mano de la macroeconomía", definió.

El empresario cafetero destacó el paso del presidente y su ministro por el acto y remarcó que esos anuncios se suman a otras políticas recientes, como el canje de la deuda pública. "Ahora estamos esperando el Presupuesto 2021", confió Cabrales y agregó: "La única forma que tiene el país para reducir la pobreza es la creación de empleo y el estímulo de la industria y del comercio. Es el camino para incentivar la inversión".

En ese marco, el industrial consideró que los anuncios del miércoles "van encaminados pero no son suficientes, falta un paquete de medidas que incentiven y profundicen. Vamos a tener un año difícil, va costar salir pero, si se toman las medidas que vayan en la dirección del incentivo, el país tiene gran futuro", concluyó.

#### Unidad nacional pyme

En una línea similar pero desde otro ángulo del espectro, **Daniel Rosato**, presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (**IPA**), señaló que las pequeñas industrias recibieron muy positivamente los anuncios del



miércoles. "El anuncio sobre financiamiento fue bien recibido porque tuvimos el problema de la falta total dado que la banca privada no nos tiene como sujeto de crédito. Ellos son responsables de que muchas empresas hayan desaparecido en los últimos años o que hayan pasado a la informalidad".

El sector alista una foto con el presidente que proyecta para mediados del mes que viene. Si todo sale como esperan, será en el marco de un congreso **pyme** que organizan junto con sindicatos industriales. Por estos días, las partes están reuniéndose por teleconferencia para definir los temas que tratarán en ese contexto.

Pasado mañana será la tercera reunión preparatoria a través de Zoom. "Más allá de la foto (en alusión al acto de la UIA), las **pymes** estamos trabajando en la unidad nacional **pyme** y conversando con el Ministerio de Desarrollo Productivo, porque queremos decirle que en los momentos en los que se realizan las negociaciones las **pymes** estamos ausentes", apuntó el líder del IPA.

El grupo espera llegar a noviembre con varios temas definidos: financiamiento, una banca nacional de fomento industrial, la ley de Compre Argentino y, una vez más, en coincidencia con las grandes, "nueva legislación laboral e impositiva porque tenemos 3 millones de trabajadores en la informalidad", concluyó Rosato.





#### NUEVO PASO HACIA EL CONGRESO NACIONAL DEL CONSENSO DE LA Producción y el trabajo

Se desarrolló el tercer encuentro virtual de cara al Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción a realizarse en noviembre. Participación de la Corriente Federal de Trabajadores.

Con la presencia de dirigentes gremiales, **pymes**, políticos, funcionarios e investigadores, se realizó un nuevo encuentro de cara a lo será el primer Congreso del espacio planificado para el próximo 17 de noviembre.

En estos encuentros preparatorios los diferente participantes van sentando posiciones, planteando temas, contando experiencias y haciendo propuestas con el fin de fortalecer al sector productivo del país con una potente alianza de sus diversos actores.

En un breve punteo, algunos de los principales puntos destacados en las intervenciones fueron la necesidad de contar con financiamiento a largo plazo con tasas bajas a través de un Banco de Desarrollo; un sistema energético que provea la demanda necesaria a un precio razonable; un énfasis en la política de Compre Argentino; la planificación federal; un impulso y facilidades del Gobierno nacional a las exportaciones e inversión en ciencia y técnica para el desarrollo de las capacidades y ganar en competitividad, entre un menú aún más amplio de demandas.

Una de las cuestiones ya definidas es el trabajo en comisiones con los temas relevantes para el sector industrial para darle volumen a las propuestas de políticas públicas.



#### Congreso Pyme

Por la Corriente Federal de Trabajadores participaron Walter Correa (Trabajadores del Cuero) y Carlos Minucci (Personal Superior de Empresas de Energía).

En su intervención, Correa planteó la necesidad de articular «entre los sectores del trabajo, las cooperativas, sindicatos y **pymes** este plan federal, en cómo bajarlo al territorio».

«Entendemos que tenemos que establecer la alianza estratégica entre la producción y del trabajo. De la crisis del 2001 y 2002 hemos salido con trabajo e industria».

Por su lado, Carlos Minucci expresó su preocupación por el «estado del sistema energético en Argentina. Estamos con serios problemas, si levanta la demanda y la producción no vamos a tener energía para sostener ese crecimiento».

«Creemos que el sistema energético tiene que estar en manos del Estado, pero también es un Estado de bolsillo flaco que va a tener que pensar muy bien el camino a tomar», añadió.

«Sabemos que el precio de las tarifas es un tema que afecta a las **pymes** en el cual el ENRE está trabajando. Creemos necesario imponer que las relaciones empresas eléctricas y **pymes** sea mediado por el Estado porque hay un abuso por parte de las eléctricas», afirmó.

También apuntó como tema preocupante que hoy el «85% del país tiene la energía en manos extranjeras»



Entre la amplia cantidad de participantes estuvieron **Daniel Rosato** (**IPA**), Silvina Batakis, Ignacio De Mendiguren, Juan Ciolli, Damián Regalini y Verónica Tenaglia, entre tantos otros. (Ver Imagen).

LEONARDO MARTÍN

Video:

https://youtu.be/tEFhAgTqtQM



## **Septiembre 09**





Además del consenso intersectorial

### Banca de Desarrollo y Compre Argentino, ejes del Congreso Nacional de la Industria PyME

**Septiembre 9, 2020** | Así se trasluce del tercer encuentro de organización. "Es esencial el trabajo en unidad para ayudar al Gobierno con el desarrollo industrial", subrayó el titular de IPA, Daniel Rosato, mientras que el coordinador Juan Ángel Ciolli convocó a "enterrar la especulación financiera".

Escrito por ANDigital Videos

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) La creación de una banca de desarrollo y la sanción de una nueva ley de "Compre Argentino", en un marco de unidad entre los sectores de la producción y el Estado, fueron los ejes del tercer encuentro de organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional que organizan representantes de las **PyMEs**, sindicatos de los trabajadores, organizaciones sociales y funcionarios del Gobierno.

El presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato, aseveró que "el objetivo es el desarrollo industrial y el empleo", y destacó que la agenda central cuenta con el debate sobre la energía, el financiamiento, la creación de una banca de desarrollo nacional e industrial, una nueva ley de Compre Argentino, el fomento del comercio exterior, una nueva legislación laboral, una ley impositiva renovada, y la integración **PyME** a través de la tecnología, entre otros temas.

Pero, antes que las medidas, calificó de "vital" el consenso entre los actores de la producción y la sintonía establecida con el Gobierno. "Es



**PyMEs** industriales, trabajemos juntos, consensuando las políticas, en un momento del país en donde tenemos más de 15 millones de argentinos que están graves y muy grave de situación económica", afirmó.

Asimismo, Rosato consignó que "es esencial el trabajo en unidad para ayudar al Gobierno con el desarrollo industrial". Y remató: "estamos frente a una gran oportunidad porque tenemos un Estado abierto, que también tiene que permitir que las **pymes** se integren para lograr el objetivo".

A su turno, el coordinador de la Mesa de Unidad **PyME** (MNUP), Juan Ángel Ciolli, llamó a "tener la responsabilidad de hacer de la Argentina un país productivo, enterrando la especulación financiera", y sostuvo que "la reindustrialización es fundamental para el desarrollo del país", aunque aclaró que "no se trata de una contradicción de la industria versus el campo", sino que planteó "industrializar la ruralidad, aprovechando la competitividad que tiene el campo".

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, celebró la reunión en donde participaron representantes de los sectores empresarios, sindicales y del Estado al sostener que la interacción es una necesidad para "enhebrar las necesidades globales para poder encontrar de manera conjunta las prioridades" para el desarrollo de la economía.

? Ahora @sbatakis en la 3ra videoconferencia #PrimerCongresoIndustrial #Argentina pic.twitter.com/AVuRo37EkK

— Primer Congreso Industrial (@congresopymes) September 8, 2020



"Necesitamos una banca de desarrollo para financiar a la banca pública y al sector privado", sostuvo, y destacó la importancia de "consolidar un sistema tributario progresivo, pero pro productivo, que no desfinancie al Estado".

"Muchas veces escuchamos como única propuesta que el Estado tiene que bajar los impuestos cuando se le demanda que tiene que hacer más obras públicas. Esa es una contradicción muy fuerte. Por eso hay que avanzar en algo que no desfinancie al Estado y que consolide un sistema tributario progresivo, pero también pro productivo", enfatizó la exministra de Economía bonaerense.

Por su parte, el presidente del BICE, José Ignacio de Mendiguren, dijo que "una banca de desarrollo pública es clave e indispensable porque es aquella que puede financiar el largo plazo, poniendo el foco en bienes de capital", y puso como ejemplo otros países que tienen esa entidad: "da crédito en Brasil por 9 puntos del PBI y en Alemania alcanza los 14 puntos".

### — Primer Congreso Industrial (@congresopymes) September 8, 2020

El director del Observatorio IPA, Carlos Alonso, detalló la conformación de las mesas de trabajo que comenzarán a funcionar desde el próximo lunes 21 de septiembre, y que contarán con cinco encuentros, en donde "se van a debatir el diagnóstico de situación, las políticas de largo plazo y las medidas coyunturales".



Las mesas conformadas serán: Mercado interno; Sustitución de importación; Compre Argentino; Desarrollo de proveedores locales; Financiamiento; Banca nacional de desarrollo; Política fiscal; Comercio exterior; Integración nacional; Logística; Capacitación laboral; Legislación laboral; Nuevas modalidades de trabajo; Energías renovables; Energías no renovables (petróleo y gas); Desarrollo tecnológico **pymes**; Industria 4.0; Costos de insumos difundidos; Economías regionales; Producción sostenible; Costos en la producción alimenticia; Ley de gremiales empresarias; y Medio Ambiente.

Alonso destacó la "imperiosa necesidad de contar con una nueva ley de Compre Argentino", y sostuvo que el objetivo es "impulsar una ley que obligue a todos los directores nombrados por el Estado, a los concesionarios, permisionarios, licenciatarios y contratistas del Estado como sujetos obligados a esta ley porque de lo contrario tendríamos una ley para un Estado que solamente compra lápices y resma de papel".

"Necesitamos una ley de compre potente, una banca de desarrollo que financie los proyectos de infraestructura que la banca comercial nunca va a financiar, un banco central que impulse el financiamiento productivo y la integración nacional como ejes fundamentales del desarrollo", puntualizó.

Del encuentro participaron más de 30 oradores, entre los que se destacaron el subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional, Martín Pollera; el diputado nacional y secretario general del Sindicato de Curtidores, Walter Correa; el secretario de Energía de CGERA y representante de Capipe, Sergio Echebarrena; el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias, Damián Regalini; y la presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina, Silvia Martínez; entre otros. (ANDigital)



## **Septiembre 10**





### Buscan una Banca para el desarrollo productivo -

La secretaria de Relaciones Provinciales del Ministerio del Interior señaló que "necesitamos una banca de desarrollo que piense instrumentos para financiar al sector privado y a la banca pública".

La secretaria de Relaciones Provinciales del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; y el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José de Mendiguren, coincidieron en "la necesidad de generar una banca de desarrollo que financie a las empresas a largo plazo", al participar en el primer Congreso Industrial del Consenso Nacional organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

En su intervención, Batakis señaló que "necesitamos una banca de desarrollo que piense instrumentos para financiar al sector privado y a la banca pública" y "consolidar un sistema tributario progresivo, pero productivo, que no desfinancie al Estado".

"Sin un Estado estratega, financiado y emprendedor es muy difícil poder generar un desarrollo armónico y equilibrado, con equidad territorial en todo el país", añadió la funcionaria. En este sentido, comentó que, junto a los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía y los gobernadores, "buscamos encontrar y remover los obstáculos para el desarrollo que tiene cada provincia" y para ello "es necesario saber cómo vamos a financiar estas acciones".

"Proponemos una planificación que trascienda a un Gobierno y sea apropiada por el sector privado y los trabajadores; la planificación ha



sido bastante esquiva en Argentina, no podemos poner más excusas", señaló.

En otro tramo de su discurso, la ex ministra de Economía bonaerense dijo que "también necesitamos una matriz energética mucho más fuerte para poder producir; más obra pública para generar infraestructura; y aprovechar otras salidas exportadoras, que tienen que ver con Asia y Latinoamérica".

Por su parte, De Mendiguren evaluó que "una banca de desarrollo pública es clave e indispensable porque es aquella que puede financiar el largo plazo, poniendo el foco en bienes de capital, por ejemplo".

Al respecto, consideró que "no se puede desarrollar un país sin financiamiento" y aseguró que "en Argentina todo el sistema financiero no llega a financiar el 13% del Producto Bruto Interno (PBI)" mientras que "la banca de desarrollo por sí sola, da crédito en Brasil por 9 puntos del PBI y en Alemania alcanza los 14 puntos".

Por último, enfatizó que "estamos en una situación compleja, pero el Gobierno tomó la decisión política de no dejar caer a las empresas y **pymes**" y por eso "asistimos al paquete de asistencia más grande del que yo tenga memoria en torno a los 5 puntos del PBI".

"Hay una alianza con los trabajadores y la producción y el emprendedurismo es uno de los activos más grandes que tenemos como país", concluyó el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El Congreso organizado por IPA contó con la participación de más de 30 oradores entre empresarios **pyme**, sindicalistas y funcionarios públicos.



## **Septiembre 11**





### Despachantes Argentinos

@ 11/09/20 | Noticias

Banca de Desarrollo y Compre Argentino, ejes del Congreso Nacional de la Industria PyME

Fuente: ANDigital 

Compartir 

Twittear

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) La creación de una banca de desarrollo y la sanción de una nueva ley de "Compre Argentino", en un marco de unidad entre los sectores de la producción y el Estado, fueron los ejes del tercer encuentro de organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional que organizan representantes de las **PyMEs**, sindicatos de los trabajadores, organizaciones sociales y funcionarios del Gobierno

El presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato, aseveró que "el objetivo es el desarrollo industrial y el empleo", y destacó que la agenda central cuenta con el debate sobre la energía, el financiamiento, la creación de una banca de desarrollo nacional e industrial, una nueva ley de Compre Argentino, el fomento del comercio exterior, una nueva legislación laboral, una ley impositiva renovada, y la integración PyME a través de la tecnología, entre otros temas.

Pero, antes que las medidas, calificó de "vital" el consenso entre los actores de la producción y la sintonía establecida con el Gobierno. "Es fundamental que todos los sectores de la producción, trabajadores y **PyMEs** industriales, trabajemos juntos, consensuando las políticas, en un momento del país en donde tenemos más de 15 millones de argentinos que están graves y muy grave de situación económica", afirmó.



Asimismo, Rosato consignó que "es esencial el trabajo en unidad para ayudar al Gobierno con el desarrollo industrial". Y remató: "estamos frente a una gran oportunidad porque tenemos un Estado abierto, que también tiene que permitir que las **pymes** se integren para lograr el objetivo".

A su turno, el coordinador de la Mesa de Unidad **PyME** (MNUP), Juan Ángel Ciolli, llamó a "tener la responsabilidad de hacer de la Argentina un país productivo, enterrando la especulación financiera", y sostuvo que "la reindustrialización es fundamental para el desarrollo del país", aunque aclaró que "no se trata de una contradicción de la industria versus el campo", sino que planteó "industrializar la ruralidad, aprovechando la competitividad que tiene el campo".

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, celebró la reunión en donde participaron representantes de los sectores empresarios, sindicales y del Estado al sostener que la interacción es una necesidad para "enhebrar las necesidades globales para poder encontrar de manera conjunta las prioridades" para el desarrollo de la economía.

"Necesitamos una banca de desarrollo para financiar a la banca pública y al sector privado", sostuvo, y destacó la importancia de "consolidar un sistema tributario progresivo, pero pro productivo, que no desfinancie al Estado".

"Muchas veces escuchamos como única propuesta que el Estado tiene que bajar los impuestos cuando se le demanda que tiene que hacer más obras públicas. Esa es una contradicción muy fuerte. Por eso hay que avanzar en algo que no desfinancie al Estado y que consolide un sistema tributario progresivo, pero también pro productivo", enfatizó la exministra de Economía bonaerense.



Por su parte, el presidente del BICE, José Ignacio de Mendiguren, dijo que "una banca de desarrollo pública es clave e indispensable porque es aquella que puede financiar el largo plazo, poniendo el foco en bienes de capital", y puso como ejemplo otros países que tienen esa entidad: "da crédito en Brasil por 9 puntos del PBI y en Alemania alcanza los 14 puntos".

El director del Observatorio IPA, Carlos Alonso, detalló la conformación de las mesas de trabajo que comenzarán a funcionar desde el próximo lunes 21 de septiembre, y que contarán con cinco encuentros, en donde "se van a debatir el diagnóstico de situación, las políticas de largo plazo y las medidas coyunturales".

Las mesas conformadas serán: Mercado interno; Sustitución de importación; Compre Argentino; Desarrollo de proveedores locales; Financiamiento; Banca nacional de desarrollo; Política fiscal; Comercio exterior; Integración nacional; Logística; Capacitación laboral; Legislación laboral; Nuevas modalidades de trabajo; Energías renovables; Energías no renovables (petróleo y gas); Desarrollo tecnológico **pymes**; Industria 4.0; Costos de insumos difundidos; Economías regionales; Producción sostenible; Costos en la producción alimenticia; Ley de gremiales empresarias; y Medio Ambiente.

Alonso destacó la "imperiosa necesidad de contar con una nueva ley de Compre Argentino", y sostuvo que el objetivo es "impulsar una ley que obligue a todos los directores nombrados por el Estado, a los concesionarios, permisionarios, licenciatarios y contratistas del Estado como sujetos obligados a esta ley porque de lo contrario tendríamos una ley para un Estado que solamente compra lápices y resma de papel".



"Necesitamos una ley de compre potente, una banca de desarrollo que financie los proyectos de infraestructura que la banca comercial nunca va a financiar, un banco central que impulse el financiamiento productivo y la integración nacional como ejes fundamentales del desarrollo", puntualizó.

Del encuentro participaron más de 30 oradores, entre los que se destacaron el subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional, Martín Pollera; el diputado nacional y secretario general del Sindicato de Curtidores, Walter Correa; el secretario de Energía de CGERA y representante de Capipe, Sergio Echebarrena; el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias, Damián Regalini; y la presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina, Silvia Martínez; entre otros. (ANDigital)



## **Septiembre 23**





# Las pymes industriales alertaron por subas de hasta el 50% en dólares en los costos de materia prima –

Vuelta de Rosca

23 de septiembre, 2020 16:30

Daniel Rosato, pte de Industriales Pymes Argentinos, alertó por aumentos en los precios de las materias primas de sectores sensibles para la producción nacional que rondan entre el 10% y el 50% en dólares ante la escasez de insumos derivados de la economía circular como también por la caída de la oferta para su importación mundial, y destacó que desde la entidad están "trabajando para encontrar soluciones conjuntas con el Gobierno".

#### Audio:

https://ar.radiocut.fm/audiocut/pymes-industriales-alertaron-por-subas-hasta-50-en-dolares-en-costos-materia-prima/



## **Septiembre 24**





# Por la suba del dólar denuncian aumento de materia prima industrial –

Novaresio 910

24 de septiembre, 2020 10:31

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, alertó por aumentos en los precios de las materias primas de sectores sensibles para la producción nacional que rondan entre el 10% y el 50% en dólares ante la escasez de insumos derivados de la economía circular como también por la caída de la oferta para su importación mundial, y destacó que desde la entidad están "trabajando para encontrar soluciones conjuntas con el Gobierno".

#### Audio:

https://ar.radiocut.fm/audiocut/por-suba-del-dolar-denuncian-aumento-materia-prima-industrial/





### Papelera Rosato en Radio Cooperativa -

**ABRIR EL JUEGO** 

24 de septiembre, 2020 10:03

Papelera Rosato S.A. en Abrir el juego por Radio Cooperativa .

#### Audio:



## **Septiembre 25**



### ELICRONISTA IPYME

**EL CRONISTA PYME** NEGOCIOS
Viernes 25 de Septiembre de 2020

## Pymes industriales alertan por subas de hasta el 50% en dólares en costos de materia prima

Así lo expresó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, tras alertar por subas de hasta 50% en dólares en los costos de las materias primas.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), alertó por aumentos en los precios de las materias primas de sectores sensibles para la producción nacional que rondan entre el 10% y el 50% en dólares. Estas subas, advierte, se dan por la escasez de insumos derivados de la economía circular y por la caída de la oferta para su importación mundial.

El industrial manifestó su preocupación ante situaciones puntuales que reflejan el estado de situación de muchos sectores **pymes**, que se enfrentan ante crisis de oferta-demanda del mercado, así como también a situaciones de especulación, de parte de grandes empresas con control monopólico del mercado, sostiene.

Este escenario será parte del análisis y debate en las comisiones virtuales que se implementaron para la organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, en donde los empresarios, los sindicatos de trabajadores y las organizaciones sociales mantienen un "fluido diálogo con los funcionarios del Gobierno".

En un mano a mano, el presidente de IPA analizó estos temas y los desafíos pendientes para las **pymes** industriales de acá a fin de año



Ante el aumento de precios de materias primas sensibles para la producción nacional, ¿qué se puede hacer para revertirlo? ¿Está en conversaciones con el Gobierno?

Estamos pensando que acá hay que ir a la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia porque lo que los insumos de producción nacional no deberían aumentar en esa proporción en dólares. Creo que hay que plantear un acuerdo con las grandes empresas para que puedan proveer o ver en dónde están las dificultades para abastecer al mercado local.

Con respecto a las importaciones, a lo que viene del exterior, esto es política, negociación, porque el problema es mundial. Las prioridades en abastecimiento están orientadas a atender el mercado de los Estados Unidos, Europa y Asia. Realmente, América latina no está considerada una prioridad. Entonces, hay mucho, producto de la pandemia no se puede hacer. Con el Gobierno estamos conversando, hay una gran preocupación y estamos evaluando una reunión para tener respuestas de estos temas que estamos planteando.

De no revertirse, ¿cómo va a impactar sobre el consumidor final?

De no revertirse esta situación, entendemos que vamos a tener tres meses muy duros, si sigue este problema de abastecimiento y que, sin ninguna duda, terminará impactando en la góndola. En un porcentaje menor, pero termina impactando en la góndola. Por eso es fundamental el acuerdo con las grandes empresas productoras para ver de qué manera se puede llevar adelante un sostenimiento de precios en los insumos difundidos.



#### ¿Cuáles son los rubros más afectados?

En realidad, son varios. En el rubro plástico, se verificó una falta de insumos que desató el aumento de precios en toda la cadena, y que afecta a los productos que llegan a la góndola. Por caso, el polipropileno de fabricación nacional sufrió una reducción de la oferta del 30% debido a que la única productora enfrenta una ausencia de abastecimiento por parte de las petroleras. La escasez produjo un doble efecto: el valor del insumo de polipropileno se incrementó 10%, y aun así existen clientes que atraviesan por situaciones de desabastecimiento.

Pero también los fabricantes de productos de electrónica, los electrodomésticos, de la industria automotriz están afectados porque la materia prima, que es importada y no se fabrica en el país, es la que está escaseando, no está viniendo y eso puede generar justamente un desabastecimiento importante con un aumento de precios.

Otro sector es el de acero, que a nivel nacional aumentó un 25% y en algunos casos más también. Este aumento es en dólares y no está habiendo faltante. Esto es circunstancial. Esto no es para siempre pero momentáneamente va a traer dificultades y ya está trayendo en muchos sectores. Ocurre también en la construcción. No están entregando hierros para la construcción porque hay faltantes. Son los problemas que se están viendo en el sector del papel, del plástico, en el sector automotriz, en el maderero. La madera maciza también está con faltante y aumento, producto de la pandemia.



### ¿De qué modo se puede solucionar?

Creemos que una de las maneras que puede ayudar mucho es a través del diálogo, del consenso con diferentes sectores y para ayudarlos plantear y potenciar en cada sector de la industria, resolviendo los problemas que tienen, que en muchos casos son problemas de la pandemia. Pero, a partir de la reactivación que hoy estamos teniendo, hay que potenciar las producciones locales y ver la dificultad, cómo resolverlo. para eso es importante el diálogo.

Al frente de IPA, así como industrial, ¿cuál es su perspectiva para el sector industrial **pyme** de acá a fin de año?

De aquí a fin de año vemos que la reactivación es una realidad. Se ha puesto en marcha una gran parte de la industria y a medida que se va abriendo una parte, la apertura del mercado se está, estamos viendo cómo los sectores se están reactivando. En algunos sectores, como la industria textil y el plástico, están trabajando al 80%, en otros casos a full. Quiere decir que, sin ninguna duda, la situación, poco a poco, está mejorando y el único inconveniente que estamos visualizando tiene que ver con el problema de las materias primas, que es un problema a nivel mundial, es un problema que los productores no están dando a vasto con las entregas, pero entendemos que, en tres meses, para fin de año, se puede comenzar a regularizar.

Atravesó ya otras crisis económicas argentinas, ¿cuán distinta es esta, si se la compara con otras situaciones, como 2001?



Hemos atravesado crisis que tienen que ver con un problema de competitividad, donde nos han afectado las importaciones. La Argentina no estaba en condiciones de competir y eso siempre ha perjudicado a la industria local. En este caso es diferente porque la problemática es a nivel mundial, y de alguna manera antes estaba la posibilidad de que no se producía en la Argentina, se producía afuera. Hoy el problema es que no se consigue afuera tampoco en estos momentos, producto de la pandemia. La situación es diferente debido a que tenemos que solucionar algunos problemas, en los cuales el Gobierno está trabajando. Y creemos que una de las soluciones que podemos llegar a tener es la posibilidad de financiamiento, que la posibilidad de financiamiento sea una realidad y que podamos hacerlo a una tasa baja para poder hacerle frente a la salida de esta pandemia, que nos ha pegado muy fuerte.

¿Qué tipo de medidas cree que ayudarían a reactivar al sector?

Tienen que ver con que venimos planteando, el compre argentino, el compre nacional para que esto ayude a sustituir importaciones y recuperar parte de la industria que hemos perdido, también, con compra de equipos que se pueden fabricar en el país y hoy se están importando. También el financiamiento a tasa blanda es fundamental, ir trabajando por una legislación impositiva que consista en la eliminación de los impuestos distorsivos que hoy tienen las **pymes** para ser más competitivas, la legislación laboral para mejorar la generación de empleo a las **pymes**, donde también tenemos que rever costos como



ART. La industria tiene un promedio muy alto en la Argentina y eso no lo hace muy competitiva tampoco y también, lógicamente, cómo incentivar las exportaciones, que nosotros venimos pidiendo reintegro a las exportaciones y que ayudarían mucho a gran parte del sector **pyme**, sobre todo, de consumo masivo, que puede ubicar muy bien sus productos a nivel Mercosur, que son muy reconocidos los productos argentinos. Estas son algunas de las medidas que podemos llevar adelante para avanzar estratégicamente en una reactivación partiendo de la unidad nacional **pyme**, que venimos planteando y donde también estamos llevando adelante el primer congreso general industrial del consenso del trabajo y la producción, que es muy importante para acompañar al Gobierno en las políticas públicas que hacen al desarrollo industrial y la generación de triple empleo.





### Pymes en alerta por el aumento de precios de insumos

PODCASTS | Por Pablo Vazquez | 25 de September 16:32

En diálogo con Radio Perfil FM 101.9 **Daniel Rosato**, presidente de **Industriales Pymes Argentinos**, detalló la actualidad de las pequeñas y medianas empresas en relación a la pandemia y las nuevas restricciones cambiarias. Escuchá la nota de Pablo Vazquez

por Pablo Vazquez

### Audio:

https://radio.perfil.com/noticias/podcasts/pymes-en-alerta-por-el-aum ento-de-precios-de-insumos.phtml





### Daniel Rosato en "Abrir el Juego" -

**ABRIR EL JUEGO** 

25 de septiembre, 2020 10:10

El Presidente de Industriales Pymes Argentinos conversó con "Abrir el Juego" ante las subas de hasta el 50% en dólares en costos de materia prima.

Audio: <a href="https://ar.radiocut.fm/audiocut/daniel-rosato-en-abrir-juego-1/">https://ar.radiocut.fm/audiocut/daniel-rosato-en-abrir-juego-1/</a>



## **Septiembre 26**





Entrevista a Daniel Rosato - 26/09/2020 - Pasó a Valores (vía Youtube)

#DanielRosato #IndustriaPymes #EmpleoArg

Pasó a Valores Youtube

182 suscriptores

Entrevista a **Daniel Rosato**, Presidente de **Industriales Pymes Argentinos** - Presidente del Parque Industrial Plátanos.

Argentinaindustriales pymes argentinos.com

Pasó a Valores - Sábados de 11 a 13 hs por AM 1420 Con Vos

#DanielRosato #IndustriaPymes #EmpleoArg

Video: https://youtu.be/YK5fb8RQD5Y



## **Septiembre 27**





POLITICA | INFLACIÓN Domingo 27 Septiembre, 2020

# La incertidumbre sobre el dólar genera más tensión y amenaza con trasladarse a los precios

Industriales advierten sobre el aumento del costo de insumos. Las pymes mantienen perspectivas de devaluación. Economistas proyectan una suba del IPC del 4% mensual a fin de 2020.

Las tensiones en el dólar comienzan a generar especulación y traslado a precios. En la industria denuncian aumentos de los costos de insumos de hasta el 50% vinculados a la escasez y la pandemia, mientras que las empresas que están dentro de programas oficiales de precios ?Cuidados y Máximos? consignan también que la suba de costos hace necesario recalibrar valores. El salto del dólar paralelo de esta semana, que se acercó a \$ 150, volvió a poner presión sobre los precios, pese a que la producción accede al dólar oficial. Sin embargo, la cobertura ante una eventual devaluación volvió a estar presente. La inflación prevista para septiembre ronda 2,5% pero acelera en el último trimestre. "Las tensiones sobre las variables nominales en un contexto en que el mercado cambiario formal pierde relevancia, con el acceso cada vez más restringido, nos obliga a ser cautos y prever una inflación promedio mensual de entre 3 y 4% para el último trimestre", analizaron desde Ecolatina. Según el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, en los últimos días los precios de las materias primas mostraron aumentos que rondan entre el 10% y el 50% en dólares. Los industriales y el Gobierno comenzaron a buscar una solución, según anticipó el empresario. "La crisis económica que desató la pandemia impactó de manera alarmante en los precios de la producción nacional, que se enfrenta a remarcaciones fuertes que son



imposibles de trasladar al producto final, pero que a la vez pone en riesgo la continuidad de muchas fábricas **pymes** argentinas", afirmó **Rosato**. En plástico se verificó una falta de insumos que desató el aumento de precios en toda la cadena, y que afecta a los productos que llegan a la góndola. El polipropileno de fabricación nacional sufrió una reducción de la oferta del 30% debido a que la única productora enfrenta una ausencia de abastecimiento por parte de las petroleras. En tanto, en el rubro del acero, socios del **IPA** detallaron que desde el inicio de la cuarentena sanitaria registraron un "aumento inexplicable de precios de productos derivados que alcanzan hasta un 25% en dólares para la chapa galvanizada", y sostuvieron además que se verificó una "inexplicable escasez en plaza de materiales derivados del acero".

Traslado. La estructura de costos de las industrias **PyME** se conforma en un 45% por materias primas e insumos nacionales e importados, mientras que un 35% aproximadamente conforma el costo salarial. "En el costo del principal insumo de las **pyme** manufactureras la evolución del tipo de cambio tiene una alta incidencia, ocasionando un alza del precio de venta ante variaciones del tipo de cambio aun cuando no puede ser trasladado a precios más del 40% de una devaluación", remarca un informe del Observatorio **Pyme**. "A mayores restricciones, mayor podría ser la distorsión que estas generan en la economía, por lo que, más allá de reducir la brecha, posiblemente, sean el combustible que potencie el aumento del dólar paralelo y su posterior traslado a la inflación", indicó un análisis de Torino Economics. Para Martín Calveira, economista de IAE Business School, ante el refuerzo del cepo "los efectos de corto plazo serán la continuación de tensiones en el mercado de cambios con posibles saltos en la cotización lo cual es contrario al objetivo de la política monetaria. Se plantea el



desanclaje en las expectativas de precios que se había generado debido a la restricción de las actividades". Las expectativas de mercado establecen una inflación de 37,8% para este año pero para el año 2021 se sitúan en 46,1%. "Se espera que las proyecciones se modifiquen tras las consecuencias de las restricciones en el mercado de cambios", anticipó Calveira. También el Observatorio **Pyme** advierte sobre la tensión en precios. "Se espera una aceleración de la inflación al compás de una devaluación esperada del 40% aunque previa a las mayores restricciones impuestas sobre la operatoria cambiaria días atrás", aclararon.

Faltantes. Los supermercados, en tanto, empezaron a advertir por escasez de productos y los fabricantes apuntan al aumento de la estructura de costos, que dificulta mantener los precios de los programas acordados con el Gobierno como Precios Máximos, que buscan rediscutir. Para las **pymes**, "la necesidad de liquidez obligó a las empresas a disminuir el stock de materias primas", incluso cuando la mayoría de los actores espera un incremento del tipo de cambio. Los stocks son cobertura contra la devaluación y la inflación, y este escenario "muestra la restricción financiera de las **pymes**". Pese a eso, desde el Observatorio aclaran que "no existe riesgo alguno, al menos por el momento", de desabastecimiento.



## LOS ANDES | PERIODISMO DE VERDAD

# Producción. La industria denuncia escasez de insumos y aumentos de hasta 50%

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, alertó por aumentos en los precios de las materias primas de sectores sensibles para la producción nacional que rondan entre el 10% y el 50% en dólares ante la escasez de insumos derivados de la economía circular. También mostró preocupación por la caída de la oferta para su importación mundial.

"La crisis económica que desató la pandemia impacto de manera alarmante en los precios de la producción nacional, que se enfrenta a remarcaciones fuertes que son imposibles de trasladar al producto final, y pone en riesgo la continuidad de muchas fábricas **pymes** argentinas", afirmó **Rosato**. El dirigente habló de una crisis de oferta-demanda del mercado local y de situaciones de especulación de parte de grandes empresas con control monopólico del mercado.

"En el rubro plástico, se verificó una falta de insumos que desató el aumento de precios en toda la cadena, que afecta a los productos que llegan a la góndola. Por caso, el polipropileno de fabricación nacional sufrió una reducción de la oferta del 30%, debido a que la única productora enfrenta una ausencia de abastecimiento por parte de las petroleras, que realizan paradas técnicas por mantenimiento hace dos meses", graficó.

La escasez produjo un doble efecto: el valor del insumo de polipropileno se incremento 10%, y aún así existen clientes que atraviesan por situaciones de desabastecimiento.



Más grave es el aumento en la materia prima importada ante la ausencia de productores primarios locales, como el caso del acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), que se utiliza para la industria automotriz, los materiales eléctricos, y los electrodomésticos, entre otros. "Hay faltante a nivel mundial, lo que generó fuerte aumento de precios del orden del 50% en dólares. En el Mercosur no hay planta que lo fabrique, sino que proviene de Estados Unidos, Asia, Europa y México", aseguró Rosato.

El rubro plástico afronta otras complicaciones en el resto de las materias primas no fabricadas en la Argentina como el nylon, el policarbonato, el tereftalato de polibutileno (PBT), el poliestireno (PS) y el poliestireno expandido (telgopor). En estos dos últimos casos existe fabricación local, pero sin posibilidad de cubrir el mercado.

"Esas materias primas vienen todas por importación marítima. Durante estos tres meses hubo muchos atrasos porque, con la alta demanda de insumos de Estados Unidos, Europa y Asia no se consiguen barcos para América Latina. Además, el flete tuvo un incremento de precio muy fuerte. Esto provoca falta de insumos, y, por consiguiente, aumento de precios por la presión de la demanda, que varían entre el 10% y el 50%", alertó el experto.

En el caso del tereftalato de polietileno (PET), el IPA señaló que "la oferta bajó entre 30% y 35%, debido a una reducción en la recolección para el reciclado", pero al mismo tiempo se profundizó la caída del consumo de gaseosas plásticas que se había iniciado en la crisis económica de los últimos años.

"El aumento de precios, desde el inicio de la pandemia, es del 30% aproximado en materia prima. A esto se suma que ante la falta de material plástico virgen, empiezan a faltar los materiales recuperados", sostuvo Rosato. / CC



## 

# Contrapunto entre los empresarios pymes por las subas en los costos -

POLÍTICA Y ECONOMÍA

AFIRMAN QUE TREPAN AL 50 POR CIENTO

Edición impresa

El aumento de costos en **pymes** industriales fue objeto de un contrapunto entre dos entidades del sector, ya que mientras desde **Industriales Pymes Argentinos** (**IPA**) aseguran que sufren aumentos de hasta el 50 por ciento en las materias primas, desde el Consejo Productivo Nacional (CPNArgentina) emitieron un comunicado desmintiendo esa versión.

Desde el IPA alertaron por la inflación en los costos de producción que sufrieron desde el inicio del aislamiento por la pandemia, debido a desabastecimiento de materia prima que incrementó los valores hasta un 50 por ciento en dólares en comparación a febrero pasado. Y afirmaron que la imposibilidad de trasladar los aumentos a las góndolas y la ausencia de insumos podría poner en jaque a las fábricas, al punto de paralizar la actividad.

El presidente del IPA, Daniel Rosato, reveló que existen sectores afectados por faltantes de insumos industriales, tanto de producción nacional como de importación. "Ante la escasez, comenzó a crecer el precio de las materias primas, como en los casos del plástico y el papel, pero también observamos aumentos insostenibles en rubros como el acero", afirmó el empresario.



Pero desde el Consejo Productivo Nacional (CPNArgentina) emitieron un comunicado en el que salió al cruce de versiones sobre desabastecimiento de materias primas. "Desmentimos rotundamente las versiones que circulan en estas horas en algunos medios de comunicación y que hablan de un posible 'desabastecimiento de materias primas', 'aumentos que rondan el 50 por ciento en sus precios y a posibilidad de que cierren **pymes** por este motivo".

En el comunicado agregan que "la industria está recuperándose luego de 4 años de retracción y quiebra de empresas".

Pero Rosato destacó que "la crisis económica que desató la pandemia impactó de manera alarmante en los precios de la producción nacional, que se enfrenta a remarcaciones fuertes que son imposibles de trasladar al producto final, pero que a la vez pone en riesgo la continuidad de muchas fábricas **pymes** argentinas".

El presidente del **IPA** puso de relieve situaciones puntuales que reflejan el estado de situación de muchas **pymes**.





# Las pymes alertaron por subas de hasta 50% en dólares en el precio de materias primas –

Desde el inicio de la pandemia, aumentaron los precios por falta de oferta. Además, empiezan a faltar los materiales reciclados o recuperados.

Las pequeñas y medianas empresas del sector industrial alertaron por aumentos en los precios de las materias primas de sectores sensibles para la producción. Las subas, según explicaron, rondan entre el 10% y el 50% en dólares ante la escasez de insumos derivados de la "economía circular" (reciclado de materiales) y por la caída de la oferta para su importación mundial.

Desde la organización Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtieron la crisis económica que se generó por la pandemia impactó de manera "alarmante" en los precios de la producción nacional. "Nos enfrentamos a remarcaciones fuertes que son imposibles de trasladar al producto final, pero que a la vez pone en riesgo la continuidad de muchas fábricas pymes argentinas", afirmó Daniel Rosato, presidente de IPA.

Muchos sectores **pymes** se enfrentan ante crisis de oferta-demanda del mercado y situaciones de "especulación"

El directivo detalló situaciones puntuales donde muchos sectores **pymes** se enfrentan ante crisis de oferta-demanda del mercado, como también a situaciones de "especulación" de parte de empresas con control monopólico del mercado.



"En el rubro plástico, se verificó una falta de insumos que desató el aumento de precios en toda la cadena, y que afecta a los productos que llegan a la góndola. Por caso, el polipropileno de fabricación nacional sufrió una reducción de la oferta del 30% debido a que la única productora enfrenta una ausencia de abastecimiento por parte de las petroleras, que realizan paradas técnicas por mantenimiento hace dos meses", graficó.

Por la pandemia, hubo una reducción en la recolección de materiales para el recicladoPor la pandemia, hubo una reducción en la recolección de materiales para el reciclado

La escasez produjo un doble efecto: el valor del insumo de polipropileno se incrementó 10% y, a pesar de eso, clientes que atraviesan por situaciones de desabastecimiento.

De acuerdo a un informe de IPA, también es grave el aumento en la materia prima importada ante la ausencia de productores primarios locales, como el caso del acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) que se utiliza para la industria automotriz, los materiales eléctricos, y los electrodomésticos, entre otros.

Durante estos tres meses hubo muchos atrasos porque con la alta demanda de insumos de Estados Unidos, Europa y Asia no se consiguen barcos para Latinoamérica

"Hay faltante a nivel mundial, lo que generó fuerte aumento de precios del orden del 50% en dólares. Y en el Mercosur no hay plantas que lo fabriquen, sino que provienen de Estados Unidos, Asia, Europa y México", aseguró Rosato.



El rubro plástico afronta otras complicaciones en el resto de las materias primas no fabricadas en la Argentina como el nylon, el policarbonato, el tereftalato de polibutileno (PBT), el poliestireno (PS) y el poliestireno expandido (telgopor). En estos dos últimos casos existe fabricación local, pero sin posibilidad de cubrir el mercado.

Las **pymes** señalaron aumentos de precios de entre el 10% y el 50 por cientoLas **pymes** señalaron aumentos de precios de entre el 10% y el 50 por ciento

"Esas materias primas vienen todas por importación marítima. Durante estos tres meses hubo muchos atrasos porque con la alta demanda de insumos de Estados Unidos, Europa y Asia no se consiguen barcos para Latinoamérica, y además el flete tuvo un incremento de precio muy fuerte. Esto provoca falta de insumos, y por consiguiente aumento de precios por la presión de la demanda, que varían entre el 10% y el 50%", alertó Rosato.

En el caso del tereftalato de polietileno (PET), el IPA señaló que "la oferta bajó entre 30% y 35%, debido a que por la pandemia hubo una reducción en la recolección para el reciclado", pero también se profundizó la caída del consumo de gaseosas plásticas que se había iniciado en la crisis económica de los últimos años.

"El aumento de precios en materia prima, desde el inicio de la pandemia, es del 30% aproximado. A esto se suma que ante la falta de materiales plástico virgen empiezan a faltar los materiales recuperados, como el polipropileno recuperado, lo que empuja a un aumento en el valor ante la escasez. Tenemos un problema serio con la economía circular", sostuvo Rosato.



El aumento de precios en materia prima, desde el inicio de la pandemia, es del 30% aproximado. A esto se suma que ante la falta de materiales plástico virgen empiezan a faltar los materiales recuperados.

En el rubro del acero, socios del IPA detallaron que desde el inicio de la cuarentena sanitaria registraron un "aumento inexplicable de precios de productos derivados del acero, que alcanzan hasta un 25% en dólares para la chapa galvanizada", y sostuvieron además que se verificó una "inexplicable escasez en plaza de materiales derivados del acero".

"La perfilería, como la chapa laminada en caliente, tiene usualmente precios muy por encima del 50% en comparación con los precios internacionales. Es inconcebible porque se permite la importación de estructuras terminadas, mientras que se prohíbe la importación de perfiles y chapa laminada en caliente para poder transformarla en el país", destacó Rosato, quien además alertó que en "hierros en chapas y barras, desde el inicio de la pandemia sufrió un 28% de aumento en dólares".

Las fábricas **pymes** de productos esenciales tampoco le escaparon a la crisis de los insumos, porque si bien existe un "correcto" abastecimiento de parte de los molinos, se registró un incremento del orden del 20% en la materia prima, como el caso de los envases, en el marco del programa de precios congelados para evitar inflación en las góndolas.

Los problemas de abastecimiento cuentan, además, con el agregado que impuso las condiciones de la pandemia del Covid-19, con una producción reducida por falta de personal afectado ante las excepciones sanitarias y la aplicación de protocolos.



### **Septiembre 29**





# Rosato advierte posible freno en la producción pyme – 29/09/2020 - Identidad Pyme (Podcast en Spotify)

| EPISODIO | DE PODCAST |
|----------|------------|
|----------|------------|

29 sept.

9 min.

#### Descripción del episodio

"Ahora que el mercado se está reactivando y las **PyMEs** están comenzando a producir nuevamente, no queremos que tengan que detener sus procesos por falta de insumos. Sobre esa posibilidad estamos alertando", Entrevista a **Daniel Rosato**, presidente de **Industriales Pymes Argentinos**.

#### Enlace:

https://open.spotify.com/episode/4YuNGlz9jgcMZgAwZmvPTY?si=nq-Cj MQoSO2QrDJin7gvuQ





### Rosato advierte posible freno en la producción pyme



«Ahora que el mercado se está reactivando y las **PyMEs** están comenzando a producir nuevamente, no queremos que tengan que detener sus procesos por falta de insumos. Sobre esa posibilidad estamos alertando», remarcó **Daniel Rosato**, presidente de **Industriales Pymes Argentinos**, en el programa de radio Identidad **Pyme**.

**Rosato** explicó que la falta de insumos puede ser consecuencia de la confluencia de diferentes factores.

Por un lado, indicó que «el fuerte incremento de la demanda en algunos sectores de la producción, consecuencia de la pandemia, provocó una escases de sus productos y generó un consecuente aumento de precios». Por otro lado, advirtió un aumento en el precio en dólares de los insumos de hasta 50%. Y precisó subas en el polipropileno (11,8%), en el acero (40%) y en algunos productos químicos (60%), entre otros. .

Asimismo, distinguió entre los insumos nacionales y los importados: «Se da un faltante a nivel mundial, y los barcos priorizan llegar a los mercados de Europa, Estados Unidos y Asia.



«Estas situaciones se resuelven con diálogo», remarcó. Y señaló: «En las mesas del primer congreso industrial, nos reunimos con funcionarios para plantear este tema que afecta a las **PyMEs**.

En tanto, para el desarrollo industrial y la generación de empleo, **Rosato** planteó la necesidad de contar con financiación para las **PyMEs**. Y en esta línea, presentó el modelo de Brasil, en el que existen bancos sustentados por los trabajadores y el sector de la industria.

Escuchá la entrevista a **Daniel Rosato**, presidente de **Industriales Pymes Argentinos**.

http://identidadpyme.com/rosato-advierte-posible-freno-en-la-produccion-pyme/



### **Septiembre 30**





# Daniel Rosato: "Nosotros compramos la energía al Dólar oficial" – El Disparador – Delta 90.3

Miércoles 30 Sep 2020

Hoy conversamos con **Daniel Rosato**, Presidente de **Industriales Pymes Argentinos** y nos contó sobre el tema de las **PyMES** que están en alerta por el aumento de precios en los insumos; Además están organizando el Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional.

"El aumento de los insumos no tiene que ver con el aumento del Dólar sino con la pandemia"

"Nosotros compramos la energía al Dólar oficial"

"No queremos que ninguna industria pare de producir por falta de insumos"

"Tenemos que trabajar mucho para no depender tanto del exterior"

"Las **Pymes** no tenemos el poder de sindicatos y en el Congreso de noviembre buscamos la unidad nacional"

#### Audio:

https://fmdelta903.com/blogs/eldisparador/46519-daniel-rosato-nosot ros-compramos-la-energia-al-dolar-oficial





## Empresas dicen no tener trabas para acceder a dólares para producir –

"En cuanto a la importación de insumos, puede haber habido demoras, pero finalmente se resolvieron los problemas. No es la fluidez deseable, pero hasta ahora nadie me ha informado que no pudo importar", señaló a Ámbito Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal y vice de la UIA, quien agregó: "En relación a los bienes de capital, al menos hasta el momento no he tenido información. El lunes, hay reunión de comisión directiva y, si hay alguna información, seguramente la recibiré ahí".

Por su parte, según, explicó Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores, "las últimas comunicaciones del Banco Central no afectan a lo que es el dólar comercial". "El problema que tenemos no está dado en las normativas del banco, sino algunas normativas adicionales que ponen los bancos privados y que no son exigidas por el Banco Central. El Banco privado, como es aliado del importador, responsable directo, le está pidiendo cosas como decisión propia que el banco central no pide", señaló García, aunque aclaró que dichas complicaciones no impiden el acceso a las divisas y que, aclaró, finalmente se resuelve con una declaración jurada en la que se explica por qué se requiere determinado monto.



"Para conseguir la divisa para importar, desde las **pymes** no tenemos problema. Por el momento importamos insumos para producir o bienes de capital y no hay ningún problema. Hasta un millón de dólares se puede girar", aseguró por su parte **Daniel Rosato**, titular de **Industriales Pymes Argentinos**, quien de todas formas aclaró: "El problema que existe es que hay faltantes y aumentos en dólares de los insumos. Por lo general son los importadores, que aplican incrementos, que no sabemos si son realmente en muchos casos tienen que ver con la demanda internacional, que en muchos lugares del mundo comenzó a producirse, eso genera demanda y quizá no están los stock. Eso genera un aumento".

"Cuando presentamos el pedido y tenemos la documentación, si no tenemos trabas por parte de la AFIP para el giro de divisas, no hay problemas para acceder a los dólares", señaló por su parte Marcelo Fernández, presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), quien remarcó: "Creemos que esta medida puede beneficiarnos, porque esto va a complicar el giro de divisas para muchas empresas que, por ejemplo, tienen sus casas matrices en el exterior, y puede potenciar a las **pymes** locales".

En tanto, otras fuentes industriales señalaron que el principal problema es el acceso a dólares para realizar grandes inversiones en —por ejemplo- bienes de capital. "Para importar insumos, los dólares están. Pero hay dificultades para traer la cantidad de máquinas que se necesitan, porque el BCRA limita la cantidad de cupos para importar. Es decir, más allá de la predisposición, los dólares no alcanzan". Es por eso que, aclararon, "las micro y pequeñas empresas no tienen problemas para acceder a los dólares; para las medianas, en algunos casos puntuales hay algunas dificultades".



### Octubre 01



### **©** El Cronista

Daniel Rosato, de IPA: "Hay que potenciar la producción local" - 01/10/2020 El Cronista Comercial - Nota - Sup. Pyme - Pag. 3

**ENTREVISTA** 

Laura Mafud

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos** alertó por subas de hasta 50% en dólares en costos de materias primas

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), alertó por aumentos en los precios de las materias primas de sectores sensibles para la producción nacional que rondan entre el 10% y el 50% en dólares. Estas subas, advierte, se dan por la escasez de insumos derivados de la economía circular y por la caída de la oferta para su importación mundial.

El industrial manifestó su preocupación ante situaciones puntuales que reflejan el estado de situación de muchos sectores **pymes**, que se enfrentan ante crisis de oferta-demanda del mercado, así como también a situaciones de especulación, de parte de grandes empresas con control monopólico del mercado, sostiene. En un mano a mano, el presidente de **IPA** analizó estos temas y los desafíos pendientes para las **pymes** industriales de acá a fin de año. -Ante el aumento de precios de



materias primas sensibles para la producción nacional, ¿qué se puede hacer para revertirlo? -Estamos pensando que hay que ir a la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia porque los insumos de producción nacional no deberían aumentar en esa proporción en dólares. Hay que plantear un acuerdo con las grandes empresas para que puedan proveer o ver en dónde están las dificultades para abastecer al mercado local. Respecto a las importaciones, esto es política, negociación, porque el problema es mundial. Las prioridades en abastecimiento están orientadas a atender el mercado de los Estados Unidos, Europa y Asia. Realmente, América latina no está considerada una prioridad. Entonces, hay mucho, producto de la pandemia, que no se puede hacer. Con el Gobierno estamos conversando, hay una gran preocupación y estamos evaluando una reunión para tener respuestas de estos temas.

-De no revertirse, ¿cómo impactará en góndola? -Vamos a tener tres meses muy duros, si sigue este problema de abastecimiento. Y terminará impactando en la góndola. En un porcentaje menor, pero termina impactando. Por eso es clave el acuerdo con las grandes empresas productoras para ver de qué manera se puede llevar adelante un sostenimiento de precios en los insumos difundidos.

-¿Cuáles son los rubros más afectados? -Son varios. En el rubro plástico, se verificó una falta de insumos que desató el aumento de precios en toda la cadena, y que afecta a los productos que llegan a la góndola. El polipropileno de fabricación nacional sufrió una reducción de la oferta del 30% debido a que la única productora enfrenta una ausencia de abastecimiento por parte de las petroleras. La escasez produjo un doble



efecto: el valor del insumo de polipropileno se incrementó 10%, y aun así existen clientes que atraviesan por situaciones de desabastecimiento.

Pero también los fabricantes de productos de electrónica, los electrodomésticos, de la industria automotriz están afectados porque la materia prima, que es importada y no se fabrica en el país, es la que está escaseando, no está viniendo y eso puede generar justamente un desabastecimiento importante con un aumento de precios.

Otro sector es el de acero, que a nivel nacional aumentó un 25% y en algunos casos más también. Este aumento es en dólares y no está habiendo fal- tante. Esto es circunstancial. Esto no es para siempre pero momentáneamente va a traer dificultades y ya está trayendo en muchos sectores. Ocurre también en la construcción. No están entregando hierros para la construcción porque hay faltan tes. Son los problemas que se están viendo en el sector del papel, del plástico, en el sector automotriz, en el maderero. La madera maciza también está con faltante y aumento, producto de la pandemia.

-¿De qué modo se puede solucionar? -Una de las maneras que puede ayudar es a través del diálogo, del consenso, y ayudando a plantear y potenciar en cada sector de la industria, resolviendo los problemas que tienen, que en muchos casos son problemas de la pandemia. A partir de la reacti- vaciónque estamos teniendo, hay que potenciar las producciones locales y ver la dificultad, cómo resolverlo. Para eso es importante el diálogo.



-¿Qué perspectiva tiene para el sector industrial **pyme** de acá a fin de año? -De aquí a fin de año vemos que la reactivación es una realidad. Se ha puesto en marcha una gran parte de la industria y a medida que se va abriendo el mercado estamos viendo cómo los sectores se están reactivando. En algunos, como la industria textil y el plástico, están trabajando al 80%, en otros casos a full. Quiere decir que la situación, poco a poco, está mejorando y el único inconveniente que estamos visualizando tiene que ver con el problema de las materias primas, que es un problema a nivel mundial, es un problema que los productores no están dando abasto con las entregas, pero entendemos que, en tres meses, para fin de año, se puede comenzar a regularizar.

-¿Cuán distinta es esta crisis, si se la compara con otras, como2001? -Hemos atravesado crisis que tienen que ver con un problema de competitividad, donde nos han afectado las importaciones. La Argentina no estaba en condiciones de competir y eso siempre ha perjudicado a la industria local. En este caso es diferente porque la problemática es a nivel mundial, y de alguna manera antes estaba la posibilidad de que no se producía en la Argentina, se producía afuera. Hoy el problema es que no se consigue afuera tampoco en estos momentos, producto de la pandemia. La situación es diferente debido a que tenemos que solucionar algunos problemas, en los cuales el Gobierno está trabajando. Y creemos que una de las soluciones que podemos llegar a tener es la posibilidad de financiamiento, que la posibilidad de financiamiento sea una realidad y que podamos hacerlo a una tasa baja para poder hacerle frente a la salida de esta pandemia, que nos ha pegado muy fuerte.



-¿Qué medidas ayudarían a reactivar al sector? -Tienen que ver con el compre nacional para sustituir importaciones y recuperar parte de la industria y con la compra de equipos que se pueden fabricaren el país y hoy se importan. El financiamiento a tasa blanda es clave, ir trabajando por una legislación impositiva que consista en la elimi nación d e los i mpuestos distorsivos que tienen las **pymes** para ser más competitivas, la legislación laboral para mejorar la generación de empleo a las **pymes**, donde también tenemos que rever costos como ART. La industria tiene un promedio muy alto y eso no la hace muy competitiva. Otro puntoes incentivar las exportaciones: venimos pidiendo reintegro a las exportaciones, algo que ayudaría mucho a gran parte del sector **pyme**, sobre todo, de consumo masivo. Estas son algunas de las medidas que podemos llevar adelante para avanzar en una reactivación partiendo de la unidad nacional **pyme**.

"Un reintegro a las exportaciones, creemos desde IPA, ayudaría mucho a gran parte del sector **pyme**, sobre todo, de consumo masivo, a impulsar sus ventas fuera del país"

Es clave el acuerdo con las grandes empresas productoras para ver de qué manera se puede llevar adelante un sostenimiento de precios en los insumos difundidos"



### Octubre 02





### Respaldo de pequeñas y medianas empresas

"medidas sumamente importantes"









El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, se pronunció favorablemente anoche ante el paquete de medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional.

"Desde IPA vemos de gran importancia las medidas que ha tomado el gobierno frente a la quita de retenciones para las exportaciones industriales", expuso Rosato.

Agregó que "para todo el sector **pyme** es fundamental, sumamente importante, porque sin ninguna duda va a generar una reactivación en las exportaciones, más que nada en aquellas que tienen que ver con los productos de consumo masivo, especialmente los alimentos que vendemos a nivel Mercosur".

Días atrás, el dirigente había planteado que "ahora que el mercado se está reactivando y las **pymes** comienzan a producir nuevamente, no queremos que detengan sus procesos por falta de insumos. Sobre esa posibilidad estamos alertando".





APOYO GENERALIZADO A LOS ANUNCIOS 01-10-2020 20:55 Hs.

Pymes industriales proyectan una mejora de las exportaciones de productos argentinos

Apoyo generalizado a las medidas anunciadas por el Gobierno fmartirena@baenegocios.com @martirena74

La eliminación de las retenciones a la exportación de productos industriales y la suba de los reintegros desencadenó un generalizado apoyo de varios sectores fabriles, que proyectan una recuperación de las ventas externas a partir de menores costos y mayores estímulos.

El directivo ejecutivo de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Sebastián Kosacoff, expresó a BAE Negocios: "para nosotros es fundamental las medidas que promuevan las exportaciones del sector. En su mejor momento, la industria metalúrgica exportó más de USD7.000 millones y al año pasado sólo se vendieron USD4.000 millones. Por lo tanto hay un espacio de respuesta importante para la generación genuina de divisas".

Desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) indicaron a este medio: "Celebramos toda medida tendiente a mejorar la competitividad de las exportaciones de autopartes, tanto reduciendo la carga fiscal de las retenciones como por llevar a niveles más realistas el nivel de los reintegros.



Entre los muchos factores que generan el fuerte déficit comercial estructural en la pobre performance de las exportaciones en los últimos años. En ese sentido, la devolución del efecto cascada del impuesto a los Ingresos Brutos y tasas municipales es un gran avance".

Asimismo, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, afirmó que ven "de gran importancia las medidas que ha tomado el gobierno frente a la quita de retenciones para las exportaciones industriales". "Para todo el sector **pyme** es fundamental, sumamente importante porque sin ninguna duda va a generar una reactivación en las exportaciones", enfatizó.

En tanto, el vicepresidente de la Fundación Pro Tejer, Jorge Sorabilla, puntualizó que "es una medida muy necesaria e inteligente liberar de retenciones a la industria". "La ecuación es todo ?win? (ganar), ya que se genera actividad económica, valor agregado, empleo y divisas que resultan escasas", sentenció Sorabilla.

Otro directivo de Pro Tejer, Luciano Galfione, remarcó que "son medidas muy importantes que alientan a la inversión y devuelven al sector industrial la posibilidad de abrir nuevos mercados; nunca entendimos el fin del gobierno anterior de poner retenciones a productos manufacturados".



Un comunicado de la Cámara de la Industria del Calzado, presidida por Fernando De Vito, dejó en claro que "el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la eliminación de los derechos de exportación genera una mejora de competitividad inmediata a los exportadores de calzado". El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Emanuel Poletto, celebró la decisión del Gobierno de eliminar los derechos de exportación a los bienes industriales.

"Para lograr un crecimiento sostenido, hay que exportar cada vez más; podemos hacerlo por la diferenciación en diseño y calidad de nuestros juguetes".

Las **pymes** coinciden en que para la Argentina, se abren mercados de exportación este año



### Octubre 05





## Empresarios industriales proponen plan para recuperar las más de 1.500 pymes exportadoras perdidas –

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Empresarios del sector industrial advirtieron hoy que en la última década se perdieron 1.543 **pymes** exportadoras locales y propusieron un plan para recuperar el sector.

Así lo indicaron empresarios y trabajadores que participan de las mesas de análisis previo al Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional.

Representantes de distintos sectores de las **pymes** industriales plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los rubros productivos para identificar y extender la sustitución de importaciones, como parte de la estrategia del país en materia de comercio exterior, fortalecimiento del mercado interno y consolidación de las reservas del Banco Central.

"Necesitamos una estrategia nacional exportadora basada en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad. Un tipo de cambio elevado no garantiza una competitividad sostenida en el tiempo, sino que se debe lograr con la mejora en la productividad industrial", afirmó el presidente de IPA, Daniel Rosato.



Según los datos relevados, "el PBI mundial creció en dicho período un 37% y las exportaciones mundiales de bienes y servicios subieron un 38%", mientras que en el mismo período, el PBI argentino subió un 3% y las exportaciones avanzaron 1,5%.

"El valor exportado por las **pyme**x en los últimos 10 años cayó de 5.000 millones de dólares en 2010 a 3.800 millones de dólares en 2019", destacó el análisis.

GM/JC



## ámbito

## Industriales pymes piden avanzar con la sustitución de importaciones para potenciar exportaciones –

Un grupo de representantes de distintos sectores de las **pymes** industriales pidieron al Gobierno elaborar un plan que identifique actividades a potenciar y avance en un plan de sustitución de importaciones. Además, le pidieron que elimine trabas a las exportaciones, como falta financiamiento, trámites aduaneros burocráticos y costos aduaneros excesivos, entre otros.

Industriales **pymes** piden avanzar con la sustitución de importaciones para potenciar exportaciones

Producto de la ausencia de una estrategia nacional, industriales de pequeñas y medianas empresas señalaron que en la última década se perdieron más de 1543 exportadoras **pyme**. Por ese motivo, llaman a lanzar un programa de desarrollo de todos los sectores productivos que extienda la sustitución de importaciones para fortalecer el mercado interno, en tiempos en que se agudiza la crisis cambiaria producto de la pérdida de reservas. "Necesitamos una estrategia nacional exportadora", afirmó **Daniel Rosato**, presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA).



Un grupo de representantes de distintos sectores de las **pymes** industriales, entre ellos empresarios y trabajadores, participaron de las mesas de análisis previas al primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional. Allí alertaron que en la última década "el desempeño exportador argentino estuvo muy por debajo del nivel de exportaciones de bienes y servicios mundial". A raíz de lo señalado, más de 1543 **pymes** exportadoras locales debieron cerrar sus puertas en forma definitiva entre 2010 y 2019.

La soja se mantiene casi sin variaciones, previo a la entrada en vigencia de la rebaja de las retenciones

Ante esta situación plantearon la importancia de poner en marcha un plan nacional que abarque a todos los sectores productivos, con el objetivo de identificar y extender la sustitución de importaciones para fortalecer el mercado interno y consolidar las reservas del BCRA, cuya sangría se profundizó en los últimos meses.

"Necesitamos una estrategia nacional exportadora basada en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad. Un tipo de cambio elevado no garantiza una competitividad sostenida en el tiempo, sino que se debe lograr con la mejora en la productividad industrial", afirmó Rosato, uno de los coordinadores del Primer Congreso Industrial.

De acuerdo a un relevamiento realizado por industriales **pymes**, en la última década el Producto Bruto Interno mundial se expandió un 37% y las exportaciones mundiales de bienes y servicios crecieron un 38%. Sin embargo, en el mismo período "el PBI argentino creció un 3% y las exportaciones crecieron un 1,5%".



Siguiendo esa línea, remarcaron que "el valor exportado por las **PYME**X en los últimos 10 años cayó de u\$s5000 millones en 2010 a u\$s3.800 millones en 2019" y "en el período 2010-2019 se perdieron 2955 exportadores de manufacturas siendo 1543 **PYME**X (**PYMES** Exportadoras)".

El plan propuesto por los industriales **pyme** se enfoca en dos pilares. En primer lugar, solicitan al Gobierno realizar un relevamiento de la capacidades técnicas y humanas de la industria. Con ello, se buscará identificar actividades, potencialidades del sector, demanda del mercado mundial, y perfil de la mano de obra. En segundo lugar, remarcan que es necesario crear un área del Estado nacional "que diseñe, implemente, sostenga y defienda antes los poderes económicos contrarios, las políticas que nos permitan alcanzar los objetivos planteados".

"Para el corto plazo debemos sustituir la mayor cantidad de productos posible. Implementar un plan nacional que abarque todos los sectores productivos con el fin inmediato de disminuir la desocupación, atender las necesidades básicas y ahorrar todas las divisas posibles, apuntalando una política de fortalecimiento progresivo del peso argentino y estabilidad macroeconómica basada en el superávit del sector externo y el consumo interno", señalaron.

Al mismo tiempo, remarcaron que se debe realizar un trabajo conjunto entre "las entidades gremiales empresarias y de trabajadores en el control de las importaciones, mientras se realiza un postergado trabajo que permita definir con mayor precisión las nomenclaturas arancelarias y evitar que muchos productos que se producen sean reemplazados por importados que ingresan por vías arancelarias y reglamentarias alternativas a las que les corresponderían".



a semana pasada, el Gobierno nacional anunció un plan económico cuyo objetivo apunta a mejorar las exportaciones, la liquidación de divisas, el tipo de cambio y además frenar la salida de reservas del BCRA. En ese sentido, uno de los puntos relevantes para el sector tiene que ver con la quita de retenciones a las exportaciones y devolución de reintegros.

Sobre este punto, **Rosato** afirmó que "para que la competitividad sea sostenida en el tiempo se debe lograr la mejora en la productividad industrial, con inversión en I+D y en tecnología, y en la reducción de costos internos, como los costos de logística y los de insumos difundidos".

Asimismo, empresarios y trabajadores que componen la mesa de Comercio Exterior del Congreso Industrial, señalaron en un comunicado que "la Argentina actualmente tiene acceso limitado al mercado de capitales externo y tiene dos fuentes de demanda de dólares (divisas): el pago de la deuda contraída y el crecimiento (dólares para sostener a la producción). Actualmente no estamos creciendo, sin embargo, para comenzar y sustentar crecimiento, se van a necesitar divisas para la producción".

"El camino para generar divisas de manera sustentable para poder hacer frente al crecimiento y a los pagos de la deuda nacional, es promover y desarrollar las exportaciones", añadieron.



Desde el sector identificaron diversos puntos conflictivos que impiden mejorar el rendimiento exportador, entre los que se encuentran la "falta financiamiento para mejorar la productividad industrial de largo plazo; trámites aduaneros complicados, burocráticos; costos aduaneros excesivos, elevados costos para llevar el producto exportado desde el origen de fabricación hasta subirlo al barco (depósito fiscal, aduana, despachante, terminal porturaria, etc.); la necesidad de soporte e incentivos para las primeras exportaciones; y una dificultad en la identificación de productos alimenticios dentro de Mercosur".

Al mismo tiempo, descartaron que sea positivo aplicar una mejora de la competitividad a través de la devaluación de shock del tipo de cambio ya que "logra resultados en el corto plazo, pero volviendo siempre al punto de partida, que es la falta de competitividad".

Por otro lado, el sector destacó que existe una fortaleza en el Gobierno en cuanto a los objetivo del plan nacional mejorar la matriz exportadora nacional, lo cual "expresa que el camino es con todos, mercado interno y externo, campo e industria".

Además, elogiaron las medidas anunciadas por el Ejecutivo que conduce Alberto Fernández, enfocadas en impulsar el comercio exterior de productos industriales. Por tal motivo, señalaron que es necesario profundizar el modelo de sustitución de importaciones.



#### **GrupoLaProvincia**com

## Empresarios industriales proponen plan para recuperar las más de 1.500 pymes exportadoras perdidas –

Empresarios del sector industrial advirtieron hoy que en la última década se perdieron 1.543 pymes exportadoras locales y propusieron un plan para recuperar el sector. Así lo indicaron empresarios y trabajadores que participan de las mesas de análisis previo al Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional. Representantes de distintos sectores de las pymes industriales plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los rubros productivos para identificar y extender la sustitución de importaciones, como parte de la estrategia del país en materia de comercio exterior, fortalecimiento del mercado interno y consolidación de las reservas del Banco Central. "Necesitamos una estrategia nacional exportadora basada en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad. Un tipo de cambio elevado no garantiza una competitividad sostenida en el tiempo, sino que se debe lograr con la mejora en la productividad industrial", afirmó el presidente de IPA, Daniel Rosato. Según los datos relevados, "el PBI mundial creció en dicho período un 37% y las exportaciones mundiales de bienes y servicios subieron un 38%", mientras que en el mismo período, el PBI argentino subió un 3% y las exportaciones avanzaron 1,5%

"El valor exportado por las **pyme**x en los últimos 10 años cayó de 5.000 millones de dólares en 2010 a 3.800 millones de dólares en 2019", destacó el análisis. GM/JC/GAM NA



#### JORNADA 600

#### **ECONOMÍA**

Industriales proponen plan para recuperar 1.500 pymes exportadoras y sustituir importaciones

Empresarios y trabajadores que participaron de las mesas de análisis previas al Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional, alertaron que en la última década se perdieron 1.543 pymes exportadoras locales y plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los sectores productivos.



"Necesitamos una estrategia nacional exportadora basada en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad, afirmó el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA) y coordinador del Primer Congreso Industrial, **Daniel Rosato** 

Representantes de distintos sectores de las **pymes** industriales plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los sectores productivos para identificar y extender la sustitución de importaciones, como



parte de la estrategia del país en materia de comercio exterior, fortalecimiento del mercado interno y consolidación de las reservas del Banco Central.

Los dirigentes **pymes** analizaron un informe que reseñó que "el valor exportado por las **pymes** exportadoras en los últimos 10 años cayó de US\$ 5.000 millones en 2010 a US\$ 3.800 millones en 2019", y que en el período 2010-2019 se perdieron 1.543 **pymes** exportadoras.

El dato tomó mayor relevancia en el marco del plan de incentivos que el Gobierno nacional anunció la semana pasada para reconstruir el tejido comercial con el mundo, y que en materia industrial benefició con la quita de retenciones a las exportaciones y devolución de reintegros.

Rosato afirmó que "para que la competitividad sea sostenida en el tiempo se debe lograr la mejora en la productividad industrial, con inversión en I+D y en tecnología, y en la reducción de costos internos, como los costos de logística y los de insumos difundidos".

Entre las complicaciones para exportar, se identificaron "falta de financiamiento para mejorar la productividad industrial de largo plazo; trámites aduaneros complejos, burocráticos; costos aduaneros excesivos, elevados costos de la logística" lo que incluye depósito fiscal, aduana, despachante, terminal portuaria, entre otras variables.

En tanto, entre las fortalezas, las **pymes** destacaron que el Gobierno "comunica continuamente la necesidad de mejorar la matriz exportadora nacional, expresa que el camino es con todos, mercado interno y externo, campo e industria" y el sector elogió las medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar el comercio exterior de los productos industriales.





# Pymes exportadoras apuestan a potenciar comercio exterior y sustituir importaciones

Empresarios y trabajadores del sector esbozan un plan integral que apuntale la producción y consolide reservas

Más allá de las urgencias de la pandemia, empresarios y trabajadores comienzan a pensar en escenarios posibles para la recuperación productiva de la Argentina, y en las mesas de análisis previo al Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional, alertaron sobre la pérdida de 1543 **pymes** exportadoras locales en la última década, debido a que "el desempeño exportador argentino estuvo muy por debajo del nivel de exportaciones de bienes y servicios mundial".

En vista de esta problemática, representantes de distintos sectores de las **pymes** industriales plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los sectores productivos, para identificar y extender la sustitución de importaciones, como parte de una estrategia del país que en forma integral englobe comercio exterior, fortalecimiento del mercado interno y consolidación de las reservas del Banco Central.

Sobre este punto, el presidente de IPA y uno de los coordinadores del Primer Congreso Industrial, Daniel Rosato, apuntó que "necesitamos una estrategia nacional exportadora basada en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad. Un tipo de cambio elevado no garantiza una competitividad sostenida en el tiempo, sino que se debe lograr con la mejora en la productividad industrial".



Según los datos relevados en el marco del Congreso "el PBI mundial creció en dicho período un 37% y las exportaciones mundiales de bienes y servicios crecieron un 38%", mientras que "en el mismo período, el PBI argentino creció un 3% y las exportaciones crecieron un 1,5%".

El texto agrega que "el valor exportado por las **PYME**X en los últimos 10 años cayó de 5000 millones de dólares en 2010 a 3.800 millones de dólares en 2019", y precisa que "en el período 2010-2019 se perdieron 2955 exportadores de manufacturas siendo 1543 **PYME**X (**PYMES** Exportadoras)".

El dato cobra particular relevancia en el marco del plan de incentivos que el Gobierno nacional anunció hace pocos días para reconstruir el tejido comercial con el mundo, y que en materia industrial beneficiará al sector con la quita de retenciones a las exportaciones y devolución de reintegros.

Rosato afirmó que "para que la competitividad sea sostenida en el tiempo se debe lograr la mejora en la productividad industrial, con inversión en I+D y en tecnología, y en la reducción de costos internos, como los costos de logística y los de insumos difundidos".

"La Argentina actualmente tiene acceso limitado al mercado de capitales externo y tiene dos fuentes de demanda de dólares (divisas): el pago de la deuda contraída y el crecimiento (dólares para sostener a la producción). Actualmente no estamos creciendo, sin embargo, para comenzar y sustentar crecimiento, se van a necesitar divisas para la producción", destacaron empresarios y trabajadores en la mesa de Comercio Exterior que prepara el Congreso Industrial.



En ese contexto, los integrantes de la mesa de Comercio Exterior sostuvieron que "el camino para generar divisas de manera sustentable para poder hacer frente al crecimiento y a los pagos de la deuda nacional, es promover y desarrollar las exportaciones".

#### Competitividad

identificaron "falta Entre las complicaciones para exportar, se financiamiento para mejorar la productividad industrial de largo plazo; trámites aduaneros complicados, burocráticos; costos aduaneros excesivos, elevados costos para llevar el producto exportado desde el origen de fabricación hasta subirlo al barco (depósito fiscal, aduana, despachante, terminal porturaria, etc.); la necesidad de soporte e incentivos para las primeras exportaciones; y una dificultad en la identificación de productos alimenticios dentro de Mercosur".

Además, descartaron una mejora de la competitividad a través de la devaluación de shock del tipo de cambio ya que "logra resultados en el corto plazo, pero volviendo siempre al punto de partida, que es la falta de competitividad".

Pero no todos los aspectos son negativos. Los participantes también encontraron fortalezas que alientan al sector, entre las que destacaron que el Gobierno "comunica continuamente la necesidad de mejorar la matriz exportadora nacional, expresa que el camino es con todos, mercado interno y externo, campo e industria".

Fueron consideradas muy positivas las medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar el comercio exterior de los productos industriales. En esa línea, empresarios, trabajadores y organizaciones sociales destacaron la necesidad de profundizar el modelo de sustitución de importaciones.



El plan propuesto tiene dos vectores básicos: por un lado, un relevamiento de la capacidades técnicas y humanas de la industria para identificar actividades, potencialidades del sector, demanda del mercado mundial, y perfil de la mano de obra; y por el otro, la creación de un área del Estado nacional que diseñe, implemente, sostenga y defienda antes los poderes económicos contrarios, las políticas que nos permitan alcanzar los objetivos planteados".

"Para el corto plazo debemos sustituir la mayor cantidad de productos posible. Implementar un plan nacional que abarque todos los sectores productivos con el fin inmediato de disminuir la desocupación, atender las necesidades básicas y ahorrar todas las divisas posibles, apuntalando una política de fortalecimiento progresivo del peso argentino y estabilidad macroeconómica basada en el superávit del sector externo y el consumo interno", fue uno de los apuntes de la mesa de Sustitución de Importaciones.

El objetivo es realizar un trabajo conjunto entre "las entidades gremiales empresarias y de trabajadores en el control de las importaciones, mientras se realiza un postergado trabajo que permita definir con mayor precisión las nomenclaturas arancelarias y evitar que muchos productos que se producen sean reemplazados por importados que ingresan por vías arancelarias y reglamentarias alternativas a las que les corresponderían".

Entre las mesas estuvieron: Sustitución de Importaciones, Mercado Interno, Integración Nacional, Costos de Insumos Difundidos, y Banca Nacional de Desarrollo. Además, se abordaron: Políticas de Género en la Industria, Medio Ambiente, Financiamiento, Compre Argentino, Política Fiscal, Legislación Laboral, y Energías Renovables.





# Como al Gobierno no se le cae una idea, industriales proponen un plan para recuperar 1.500 pymes exportadoras

Economía y Empresas

Década fatal

En la última década se perdieron 1.543 **pymes** exportadoras locales. (Dibujo: NOVA)

Empresarios y trabajadores que participaron de las mesas de análisis previas al Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional, alertaron que en la última década se perdieron 1.543 **pymes** exportadoras locales.

Ante esta situación, los dirigentes plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los sectores productivos.

En ese sentido, el titular de **Industriales Pymes Argentinos**, **Daniel Rosato**, consideró que "Necesitamos una estrategia nacional exportadora basada en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad".



Representantes de distintos sectores de las **pymes** industriales plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los sectores productivos para identificar y extender la sustitución de importaciones, como parte de la estrategia del país en materia de comercio exterior, fortalecimiento del mercado interno y consolidación de las reservas del Banco Central.

Los dirigentes **pymes** analizaron un informe que reseñó que "el valor exportado por las **pymes** exportadoras en los últimos 10 años cayó de 5.000 millones de dólares en 2010 a 3.800 millones de dólares en 2019", y que en el período 2010-2019 se perdieron 1.543 **pymes** exportadoras.

En el marco de los beneficios al sector agroindustrial y otros rubros anunciados la semana pasada, es que los dirigentes empresarios consideraron la necesidad de plantear un plan de recuperación de 1.500 **pymes** exportadoras y sustituir importaciones.





#### Plan para la recuperación de PyMEs

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Empresarios del sector industrial advirtieron que en la última década se perdieron 1.543 **PyMEs** exportadoras locales y propusieron un plan para recuperar el sector.

Así lo indicaron empresarios y trabajadores que participan de las mesas de análisis previo al Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional.

Representantes de distintos sectores de las **PyMEs** industriales plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los rubros productivos para identificar y extender la sustitución de importaciones, como parte de la estrategia del país en materia de comercio exterior, fortalecimiento del mercado interno y consolidación de las reservas del Banco Central.

"Necesitamos una estrategia nacional exportadora basada en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad. Un tipo de cambio elevado no garantiza una competitividad sostenida en el tiempo, sino que se debe lograr con la mejora en la productividad industrial", afirmó el empresario Daniel Rosato.

Según los datos relevados, "el PBI mundial creció en dicho período un 37% y las exportaciones mundiales de bienes y servicios subieron un 38%", mientras que en el mismo período, "el PBI argentino subió un 3% y las exportaciones avanzaron 1,5%".



## Octubre 07





# Pymes exportadoras apuestan a potenciar comercio exterior y sustituir importaciones

Fuente: Bae negocios

Más allá de las urgencias de la pandemia, empresarios y trabajadores comienzan a pensar en escenarios posibles para la recuperación productiva de la Argentina, y en las mesas de análisis previo al Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional, alertaron sobre la pérdida de 1543 **pymes** exportadoras locales en la última década, debido a que "el desempeño exportador argentino estuvo muy por debajo del nivel de exportaciones de bienes y servicios mundial".

En vista de esta problemática, representantes de distintos sectores de las **pymes** industriales plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los sectores productivos, para identificar y extender la sustitución de importaciones, como parte de una estrategia del país que en forma integral englobe comercio exterior, fortalecimiento del mercado interno y consolidación de las reservas del Banco Central.

Sobre este punto, el presidente de IPA y uno de los coordinadores del Primer Congreso Industrial, Daniel Rosato, apuntó que "necesitamos una estrategia nacional exportadora basada en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad. Un tipo de cambio elevado no garantiza una competitividad sostenida en el tiempo, sino que se debe lograr con la mejora en la productividad industrial".



Según los datos relevados en el marco del Congreso "el PBI mundial creció en dicho período un 37% y las exportaciones mundiales de bienes y servicios crecieron un 38%", mientras que "en el mismo período, el PBI argentino creció un 3% y las exportaciones crecieron un 1,5%".

El texto agrega que "el valor exportado por las **PYME**X en los últimos 10 años cayó de 5000 millones de dólares en 2010 a 3.800 millones de dólares en 2019", y precisa que "en el período 2010-2019 se perdieron 2955 exportadores de manufacturas siendo 1543 **PYME**X (**PYMES** Exportadoras)".

El dato cobra particular relevancia en el marco del plan de incentivos que el Gobierno nacional anunció hace pocos días para reconstruir el tejido comercial con el mundo, y que en materia industrial beneficiará al sector con la quita de retenciones a las exportaciones y devolución de reintegros.

Rosato afirmó que "para que la competitividad sea sostenida en el tiempo se debe lograr la mejora en la productividad industrial, con inversión en I+D y en tecnología, y en la reducción de costos internos, como los costos de logística y los de insumos difundidos".

"La Argentina actualmente tiene acceso limitado al mercado de capitales externo y tiene dos fuentes de demanda de dólares (divisas): el pago de la deuda contraída y el crecimiento (dólares para sostener a la producción). Actualmente no estamos creciendo, sin embargo, para comenzar y sustentar crecimiento, se van a necesitar divisas para la producción", destacaron empresarios y trabajadores en la mesa de Comercio Exterior que prepara el Congreso Industrial.



En ese contexto, los integrantes de la mesa de Comercio Exterior sostuvieron que "el camino para generar divisas de manera sustentable para poder hacer frente al crecimiento y a los pagos de la deuda nacional, es promover y desarrollar las exportaciones".

#### Competitividad

Entre las complicaciones para exportar, se identificaron "falta financiamiento para mejorar la productividad industrial de largo plazo; trámites aduaneros complicados, burocráticos; costos aduaneros excesivos, elevados costos para llevar el producto exportado desde el origen de fabricación hasta subirlo al barco (depósito fiscal, aduana, despachante, terminal porturaria, etc.); la necesidad de soporte e incentivos para las primeras exportaciones; y una dificultad en la identificación de productos alimenticios dentro de Mercosur".

Además, descartaron una mejora de la competitividad a través de la devaluación de shock del tipo de cambio ya que "logra resultados en el corto plazo, pero volviendo siempre al punto de partida, que es la falta de competitividad".

Pero no todos los aspectos son negativos. Los participantes también encontraron fortalezas que alientan al sector, entre las que destacaron que el Gobierno "comunica continuamente la necesidad de mejorar la matriz exportadora nacional, expresa que el camino es con todos, mercado interno y externo, campo e industria".

Fueron consideradas muy positivas las medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar el comercio exterior de los productos industriales. En esa línea, empresarios, trabajadores y organizaciones sociales destacaron la necesidad de profundizar el modelo de sustitución de importaciones.



El plan propuesto tiene dos vectores básicos: por un lado, un relevamiento de la capacidades técnicas y humanas de la industria para identificar actividades, potencialidades del sector, demanda del mercado mundial, y perfil de la mano de obra; y por el otro, la creación de un área del Estado nacional que diseñe, implemente, sostenga y defienda antes los poderes económicos contrarios, las políticas que nos permitan alcanzar los objetivos planteados".

"Para el corto plazo debemos sustituir la mayor cantidad de productos posible. Implementar un plan nacional que abarque todos los sectores productivos con el fin inmediato de disminuir la desocupación, atender las necesidades básicas y ahorrar todas las divisas posibles, apuntalando una política de fortalecimiento progresivo del peso argentino y estabilidad macroeconómica basada en el superávit del sector externo y el consumo interno", fue uno de los apuntes de la mesa de Sustitución de Importaciones.

El objetivo es realizar un trabajo conjunto entre "las entidades gremiales empresarias y de trabajadores en el control de las importaciones, mientras se realiza un postergado trabajo que permita definir con mayor precisión las nomenclaturas arancelarias y evitar que muchos productos que se producen sean reemplazados por importados que ingresan por vías arancelarias y reglamentarias alternativas a las que les corresponderían".

Entre las mesas estuvieron: Sustitución de Importaciones, Mercado Interno, Integración Nacional, Costos de Insumos Difundidos, y Banca Nacional de Desarrollo. Además, se abordaron: Políticas de Género en la Industria, Medio Ambiente, Financiamiento, Compre Argentino, Política Fiscal, Legislación Laboral, y Energías Renovables.





# Pymes exportadoras apuestan a potenciar comercio exterior y sustituir importaciones

Fuente: Bae negocios

Más allá de las urgencias de la pandemia, empresarios y trabajadores comienzan a pensar en escenarios posibles para la recuperación productiva de la Argentina, y en las mesas de análisis previo al Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional, alertaron sobre la pérdida de 1543 **pymes** exportadoras locales en la última década, debido a que "el desempeño exportador argentino estuvo muy por debajo del nivel de exportaciones de bienes y servicios mundial".

En vista de esta problemática, representantes de distintos sectores de las **pymes** industriales plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los sectores productivos, para identificar y extender la sustitución de importaciones, como parte de una estrategia del país que en forma integral englobe comercio exterior, fortalecimiento del mercado interno y consolidación de las reservas del Banco Central.

Sobre este punto, el presidente de IPA y uno de los coordinadores del Primer Congreso Industrial, Daniel Rosato, apuntó que "necesitamos una estrategia nacional exportadora basada en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad. Un tipo de cambio elevado no garantiza una competitividad sostenida en el tiempo, sino que se debe lograr con la mejora en la productividad industrial".



Según los datos relevados en el marco del Congreso "el PBI mundial creció en dicho período un 37% y las exportaciones mundiales de bienes y servicios crecieron un 38%", mientras que "en el mismo período, el PBI argentino creció un 3% y las exportaciones crecieron un 1,5%".

El texto agrega que "el valor exportado por las **PYME**X en los últimos 10 años cayó de 5000 millones de dólares en 2010 a 3.800 millones de dólares en 2019", y precisa que "en el período 2010-2019 se perdieron 2955 exportadores de manufacturas siendo 1543 **PYME**X (**PYMES** Exportadoras)".

El dato cobra particular relevancia en el marco del plan de incentivos que el Gobierno nacional anunció hace pocos días para reconstruir el tejido comercial con el mundo, y que en materia industrial beneficiará al sector con la quita de retenciones a las exportaciones y devolución de reintegros.

Rosato afirmó que "para que la competitividad sea sostenida en el tiempo se debe lograr la mejora en la productividad industrial, con inversión en I+D y en tecnología, y en la reducción de costos internos, como los costos de logística y los de insumos difundidos".

"La Argentina actualmente tiene acceso limitado al mercado de capitales externo y tiene dos fuentes de demanda de dólares (divisas): el pago de la deuda contraída y el crecimiento (dólares para sostener a la producción). Actualmente no estamos creciendo, sin embargo, para comenzar y sustentar crecimiento, se van a necesitar divisas para la producción", destacaron empresarios y trabajadores en la mesa de Comercio Exterior que prepara el Congreso Industrial.



En ese contexto, los integrantes de la mesa de Comercio Exterior sostuvieron que "el camino para generar divisas de manera sustentable para poder hacer frente al crecimiento y a los pagos de la deuda nacional, es promover y desarrollar las exportaciones".

#### Competitividad

Entre las complicaciones para exportar, se identificaron "falta financiamiento para mejorar la productividad industrial de largo plazo; trámites aduaneros complicados, burocráticos; costos aduaneros excesivos, elevados costos para llevar el producto exportado desde el origen de fabricación hasta subirlo al barco (depósito fiscal, aduana, despachante, terminal porturaria, etc.); la necesidad de soporte e incentivos para las primeras exportaciones; y una dificultad en la identificación de productos alimenticios dentro de Mercosur".

Además, descartaron una mejora de la competitividad a través de la devaluación de shock del tipo de cambio ya que "logra resultados en el corto plazo, pero volviendo siempre al punto de partida, que es la falta de competitividad".

Pero no todos los aspectos son negativos. Los participantes también encontraron fortalezas que alientan al sector, entre las que destacaron que el Gobierno "comunica continuamente la necesidad de mejorar la matriz exportadora nacional, expresa que el camino es con todos, mercado interno y externo, campo e industria".

Fueron consideradas muy positivas las medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar el comercio exterior de los productos industriales. En esa línea, empresarios, trabajadores y organizaciones sociales destacaron la necesidad de profundizar el modelo de sustitución de importaciones.





### EMPRESARIOS PYMES PROPONEN PLAN PARA REFLOTAR 1.500 EMPRESAS Y SUSTITUIR IMPORTACIONES

ADMIN — OCTUBRE 7, 2020 SHARE ON: f 💆 🖇

Buenos Aires (EP), 07 de Octubre 2020. Empresarios y trabajadores que participaron de las mesas de análisis previas al Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional, alertaron que en la última década se perdieron 1.543 pymes exportadoras locales y plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los sectores productivos.

"Necesitamos una estrategia nacional exportadora basada en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad, afirmó el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) y coordinador del Primer Congreso Industrial, Daniel Rosato.

Representantes de distintos sectores de las pymes industriales plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los sectores productivos para identificar y extender la sustitución de importaciones,

Los dirigentes pymes analizaron un informe que reseñó que "el valor exportado por las pymes exportadoras en los últimos 10 años cayó de US\$ 5.000 millones en 2010 a US\$ 3.800 millones en 2019", y que en el período 2010-2019 se perdieron 1.543 pymes exportadoras.

El dato tomó mayor relevancia en el marco del plan de incentivos que el Gobierno nacional anunció la semana pasada para reconstruir el tejido comercial con el mundo, y que en materia industrial benefició con la quita de retenciones a las exportaciones y devolución de reintegros.

Rosato afirmó que "para que la competitividad sea sostenida en el tiempo se debe lograr la mejora en la productividad industrial, con inversión en I+D y en tecnología, y en la reducción de costos internos, como los costos de logística y los de insumos difundidos".

Entre las complicaciones para exportar, se identificaron "falta de financiamiento para mejorar la productividad industrial de largo plazo; trámites aduaneros complejos, burocráticos; costos aduaneros excesivos, elevados costos de la logística" lo que incluye depósito fiscal, aduana, despachante, terminal portuaria, entre otras variables.

En tanto, entre las fortalezas, las pymes destacaron que el Gobierno "comunica continuamente la necesidad de mejorar la matriz exportadora nacional, expresa que el camino es con todos, mercado interno y externo, campo e industria" y el sector elogió las medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar el comercio exterior de los productos industriales.

Fuente Diario Jornada MDZA

Seguinos en:

Twitter (@EPatagonicas)

Instagram (Energias\_Patagonicas)

Facebook (@energias.patagonicas)



### Octubre 08



#### LA NACION

# Las pymes industriales piden la reducción de costos internos para poder exportar más – 08/10/2020 – La Nación – Pág.2 / Comercio Exterior

Será uno de los temas del próximo congreso industrial por el consenso nacional Negocio

Empresarios y trabajadores, que participan de las mesas de análisis previo al Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional, alertaron que en la última década "el desempeño exportador argentino estuvo muy por debajo del nivel de exportaciones de bienes y servicios mundial", y que producto de esa situación se perdieron 1543 **pymes** exportadoras locales.

Representantes de distintos sectores de las **pymes** industriales plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los sectores productivos para identificar y extender la sustitución de importaciones, como parte de la estrategia del país en materia de comercio exterior, fortalecimiento del mercado interno y consolidación de las reservas del Banco Central.

"Necesitamos una estrategia nacional exportadora basada en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad. Un tipo de cambio elevado no garantiza una competitividad sostenida en el tiempo, sino que se debe lograr con la mejora en la productividad industrial", afirmó el presidente de IPA y uno de los coordinadores del Primer Congreso Industrial, Daniel Rosato.



Según los datos relevados, "el PBI mundial creció en dicho período un 37% y las exportaciones mundiales de bienes y servicios crecieron un 38%", mientras que "en el mismo período, el PBI argentino creció un 3% y las exportaciones crecieron un 1,5%". "El valor exportado por las **Pyme**x en los últimos 10 años cayó de US\$5000 millones en 2010 a US\$3800 millones de dólares en 2019", destacó, y precisó que "en el período 20102019 se perdieron 2955 exportadores de manufacturas siendo 1543 **pymes** exportadores.

El dato tomó fuerte importancia en el marco del plan de incentivos que el Gobierno nacional anunció la semana pasada para reconstruir el tejido comercial con el mundo, y que en materia industrial benefició con la quita de retenciones a las exportaciones y devolución de reintegros.

Rosato afirmó que, "para que la competitividad sea sostenida en el tiempo, se debe lograr la mejora en la productividad industrial, con inversión en I+D y en tecnología, y en la reducción de costos internos, como los costos de logística y los de insumos difundidos".

"La Argentina actualmente tiene acceso limitado al mercado de capitales externo y tiene dos fuentes de demanda de dólares (divisas): el pago de la deuda contraída y el crecimiento (dólares para sostener a la producción). Actualmente no estamos creciendo, sin embargo, para comenzar y sustentar crecimiento, se van a necesitar divisas para la producción", destacaron empresarios y trabajadores en la mesa de Comercio Exterior que prepara el Congreso Industrial.



## **AGENHOY**

# Tras acuerdo por la deuda, sectores de la producción plantearon la creación de un banco de desarrollo -

La institución permitará poner el financiamiento a disposición de las fábricas argentinas para poder generar empleo de calidad y valor agregado, que permita generar las condiciones para pagar los compromisos externos

Luego del acuerdo alcanzado por el Gobierno y los acreedores privados, diversos sectores de la producción plantearon la necesidad de crear un Banco de Desarrollo.

Así lo solicitaron en el marco del Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional donde destacaron que el nuevo escenario le permitirá al Gobierno avanzar con las herramientas para desarrollar la producción nacional.

Y coincidieron en la importancia de poner en marcha un Banco de Desarrollo que permita poner el financiamiento a disposición de las fábricas argentinas para poder generar empleo de calidad y valor agregado, que permita generar las condiciones para pagar los compromisos externos.

En el segundo encuentro de la mesa de diálogo participaron representantes de los trabajadores -enrolados en la CGT, la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma-, referentes de organizaciones sociales, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, dirigentes empresarios, y contó con la incorporación de funcionarios del Gobierno y de la banca pública.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó la importancia de la participación de los más de 150 representantes sectoriales que integraron la reunión virtual, y que ya generó una batería de «propuestas» para presentar en el Congreso de noviembre.



# MundoTextil

## Industriales pidieron al Gobierno la creación de un Banco de Desarrollo

Posted by: mundotextil in actualidad

En una mesa de diálogo con distintos sectores productivos, plantearon la posibilidad de la creación de una entidad que facilite el crédito a todas las pequeñas y medianas empresas. «Sería fundamental para el crecimiento y la generación de empleo», sostuvieron.

Representantes del sector industrial y productivo mantuvieron una mesa de diálogo de la que participaron representantes de los trabajadores (CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma), referentes de organizaciones sociales, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, dirigentes empresarios y contó con la incorporación de funcionarios del

Gobierno Nacional y de la banca pública. Entre otros aspectos, durante la reunión virtual que duró más de tres horas coincidieron en la importancia de promover un Banco de Desarrollo que permita poner el financiamiento a disposición de las fábricas argentinas.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato destacó la importancia de la participación "de los más de 150 representantes sectoriales" que integraron la reunión virtual, y que ya generó una batería de "propuestas" para presentar en el Primer Congreso Industrial de

Consenso Nacional que se desarrollará en noviembre. "Una de las medidas que se debatió, tiene que ver con resolver el gran problema de financiamiento. Para eso, intervino del encuentro Claudio Lozano (integrante del Directorio del Banco Nación), está participando también en una de las mesas José Ignacio De Mendiguren, presidente del BICE, y otros integrantes, para consensuar y llevar adelante el proyecto de la creación del Banco Nacional de Desarrollo Industrial", sostuvo Rosato a Ámbito.



"Para el desarrollo industrial y la generación de empleo, es fundamental poder contar con un banco que financie a todas las **pymes**. Que sea sustentado, como ocurre en Brasil, por los trabajadores y el sector **pyme** industrial y el sector de la industria. Está probado que si no tenemos financiamiento, no tenemos posibilidades de desarrollo industrial. Hasta ahora, a través de la banca privada y pública, no hemos conseguido que se financie a todas las **pymes** por la situación que se encuentra el sector. Por eso necesitamos un banco que realmente pueda acompañar a todo el sector productivo y que permita el desarrollo industrial, que vamos a llevar adelante en este Congreso en el mes de noviembre", agregó **Rosato**.

Otro de los aspectos que se analizaron durante la mesa de debate, estuvieron ligado con propuestas y proyectos vinculados a la "modificación de la legislación laboral, con una modificación de la legislación impositiva y con potenciar el mercado interno, con el Compre Argentino, y con medidas para incentivar las exportaciones en las **pymes** industriales".

El Gobierno nacional participó del encuentro a través del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz, quien sostuvo: "Valoramos este espacio en el que referentes industriales y dirigentes sindicales trabajan para configurar un ámbito de diálogo

donde confluyen distintas miradas sobre la Argentina. La articulación del mundo del trabajo y de la producción tiene un rol clave en este momento bisagra de la Argentina".

En tanto, Claudio Lozano, admitió que "es difícil pensar la recuperación de la economía en convivencia con la pandemia por unos meses más", pero destacó la importancia de que el Gobierno haya avanzado en "la estrategia de desendeudamiento", ya que "libera divisas para financiar la producción".



## Octubre 12





PRIMER CONGRESO INDUSTRIAL 12-10-2020 21:06 Hs.

#### Industriales esperan que Alberto Fernández les dé previsibilidad

Fue invitado al Congreso que organizan empresas y sindicatos. Existe preocupación por los costos de los insumos difundidos que presionan la inflación en toda la cadena productiva.





Los industriales, tanto empresarios como trabajadores, buscarán encontrar en las palabras del presidente Alberto Fernández un empujón para consolidar las expectativas de desarrollo de un plan fabril y despeje las dudas de los vaivenes de los pilares económicos del país. Al menos, esperan que el jefe de Estado y todo su Gabinete asista al Primer Congreso Industrial que se desarrollará dentro de un mes y en donde se volcarán los resultados de los debates que se realizan por estos días, en donde "se multiplican las coincidencias" aunque no faltan algunos contrapuntos.

Ayer fue enviada la invitación formal para que Alberto Fernández deje su mensaje en la inauguración del cónclave **pyme**. Ya en la organización del evento participaron funcionarios nacionales para debatir sobre puntos centrales para la competitividad sectorial, como los precios de los insumos difundidos, la política fiscal, el financiamiento y la creación de una banca nacional de desarrollo, entre otros puntos.

"El Gobierno tiene una mirada industrialista de la economía nacional, y los empresarios y los trabajadores de las **pymes** consideramos que es el momento histórico ideal para poder poner en marcha una gesta de la producción y el desarrollo nacional para que el país se convierta definitivamente en un exportador de productos con valor agregado", afirmó el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), **Daniel Rosato**.

Quien además, agregó: "Es la primera vez que junto con los sindicatos industriales transitamos el camino de la unidad nacional. Los empresarios y los sindicatos tenemos la obligación de generar los consensos necesarios para generar empleo y mejorar las condiciones laborales".



El presidente del **IPA** dijo que "está firme la confianza del sector **pyme** en la reactivación que están generando las medidas del Gobierno nacional", y si bien admitió que el problema es la pandemia, "que no permite una reactivación total", confió en que la participación del Gobierno durante el Congreso Industrial aporte "un horizonte claro y con expectativas de consolidación del modelo", ya que "tendrá como resultado inversiones, dinamismo económico y generación de empleo".

"En las mesas de debate que se desarrollan en la actualidad participan mujeres y hombres que viven día a día el desafío de generar riquezas para el país, con el esfuerzo de sus trabajos y con los riesgos de las inversiones que ponen en funcionamiento las máquinas para que la creación de empleo deje de ser una esperanza y se convierta en una realidad que aleje a la pobreza para siempre", afirmó Rosato.

Uno de los puntos que analizan los expertos es un proyecto para la nueva ley de Compre Argentino, "que realmente ponga a las **pymes** en la línea de prioridad en las compras estatales, ya que en la actualidad se siguen priorizando importaciones cuando hay fábricas nacionales con tecnología, capacidad y competitividad para ofrecer los insumos que necesitan las grandes empresas estatales", sostuvo **Rosato**.

La semana pasada participó de la mesa virtual el director nacional de Compre Argentino y Programa de Desarrollo de Proveedores, Julián Hecker; y se espera la presencia de la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, en la mesa de Costos de Insumos Difundidos, para evaluar los condicionamientos de los precios de los bienes que utiliza la industria.

"Estamos teniendo aumentos de los costos en dólares cuando se tratan de insumos que se fabrican en la Argentina y no tienen partes importadas. Se da una situación inédita, porque la inestabilidad cambiaria del mercado no afecta en gran medida a las **pymes** que fabricamos, pero sí le ponen presión a la inflación la variación de precios en dólares de materiales que se utilizan para la fabricación, como el caso del 11,8% para polipropileno o de las chapas galvanizadas, que tuvieron variaciones en dólares de hasta el 40%. Eso es porque se generan especulaciones que terminan en la góndola", alertó Rosato.





# Lanzan plan para industrializar la Argentina y multiplicar el empleo Pyme

Será durante el Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional, organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA) que se desarrollará del 17 al 19 de noviembre. Se espera la presencia de Alberto Fernández y varios integrantes de su Gabinete.

En el encuentro se abordarán temas vinculados con el mercado interno, los costos de insumos difundidos, el comercio exterior, la sustitución de importaciones, la creación de una Banca Nacional de Desarrollo, el Ambiente, la política fiscal, el financiamiento, la industria 4.0, y la capacitación laboral, entre otros.

Uno de los puntos que analizan los expertos es un proyecto para la nueva ley de Compre Argentino, "que realmente ponga a las **pymes** en la línea de prioridad en las compras estatales, ya que en la actualidad se siguen priorizando importaciones cuando hay fábricas nacionales con tecnología, capacidad y competitividad para ofrecer los insumos que necesitan las grandes empresas estatales", sostuvo **Daniel Rosato**, titular de **IPA** 

La semana pasada participó de la mesa virtual el director nacional de Compre Argentino y Programa de Desarrollo de Proveedores, Julián Hecker; y este lunes estará presente la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, en la mesa de Costos de Insumos Difundidos, para evaluar los condicionamientos de los precios de los bienes que utiliza la industria.



"Estamos teniendo aumentos de los costos en dólares cuando se tratan de insumos que se fabrican en la Argentina y no tienen partes importadas. Se da una situación inédita, porque la inestabilidad cambiaria del mercado no afecta en gran medida a las **pymes** que fabricamos, pero sí le ponen presión a la inflación la variación de precios en dólares de materiales que se utilizan para la fabricación, como el caso del 11,8% para polipropileno o de las chapas galvanizadas, que tuvieron variaciones en dólares de hasta el 40%. Eso es porque se generan especulaciones que terminan en la góndola", alertó **Rosato**.

El presidente del IPA afirmó que "está firme la confianza del sector **pyme** en la reactivación que están generando las medidas del Gobierno nacional", y si bien admitió que el problema es la pandemia, "que no permite una reactivación total", confió en que la participación del Gobierno durante el Congreso Industrial aporte "un horizonte claro y con expectativas de consolidación del modelo", ya que "tendrá como resultado inversiones, dinamismo económico y generación de empleo".



## El Intransigente · com

#### La verdad debe contarse entera...; Siempre!

SOCIEDAD

Para reactivar la industria, trabajadores del sector invitan a Alberto Fernández al primer congreso

El objetivo es reactivar el sector manufacturero.

Compártelo:



En medio de la pandemia, empresario y trabajadores de la industria organizaron el Primer Congreso Industrial en el país con el propósito de reactivar el sector manufacturero. Los organizadores invitaron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que forme parte del evento que tiene como objetivo analizar medidas de medio y largo plazo. Buscan "generar políticas de planificación estratégica".

De acuerdo a lo que señalaron los organizadores, en el encuentro se buscará delinear «el crecimiento y el desarrollo del país con políticas de planificación estratégica, en base a las herramientas que el actual Gobierno nacional puso para las fábricas en medio de la pandemia». El Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional se desarrollará los próximos 17, 18 y 19 de noviembre, y se espera la concurrencia de Alberto Fernández e integrantes de su Gabinete.

"El Gobierno tiene una mirada industrialista de la economía nacional, y los empresarios y los trabajadores de las **pymes** consideramos que es el momento histórico ideal para poder poner en marcha una gesta de la producción y el desarrollo nacional para que el país se convierta definitivamente y para el resto de sus días en un exportador de productos con valor agregado», expresó el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), Daniel Rosato.

Además completó que «es la primera vez que junto con los sindicatos industriales transitamos un camino en la unidad nacional. Los empresarios creemos que hay muchas cosas que queremos consensuar para poder generar empleo y mejores condiciones laborales». Actualmente, los referentes del Gabinete mantienen contactos con los organizadores del evento que reúne a los distintos integrantes de la vida del sector privado.





# Industriales y trabajadores compartirán congreso para analizar medidas para reactivar el sector – 12/10/2020 – Cable Agencia Noticias Argentinas

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- Empresarios y trabajadores realizarán el Primer Congreso Industrial, donde analizarán medidas de mediano y largo plazo para reactivar el sector manufacturero, en un evento al que fue invitado el presidente Alberto Fernández.

Según indicaron los organizadores, en el encuentro se buscará delinear "el crecimiento y el desarrollo del país con políticas de planificación estratégica, en base a las herramientas que el actual Gobierno nacional puso para las fábricas en medio de la pandemia".

"El Gobierno tiene una mirada industrialista de la economía nacional, y los empresarios y los trabajadores de las **pymes** consideramos que es el momento histórico ideal para poder poner en marcha una gesta de la producción y el desarrollo nacional para que el país se convierta definitivamente y para el resto de sus días en un exportador de productos con valor agregado", afirmó el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), Daniel Rosato.

Agregó que "es la primera vez que junto con los sindicatos industriales transitamos un camino en la unidad nacional. Los empresarios creemos que hay muchas cosas que queremos consensuar para poder generar empleo y mejores condiciones laborales".

El Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional se desarrollará los próximos 17, 18 y 19 de noviembre, y se espera la presencia de Alberto Fernández y de varios integrantes de su Gabinete, quienes en la actualidad mantienen contactos con los organizadores del evento que reúne a los distintos integrantes de la vida del sector privado.



### **Octubre 13**



### télam AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS

# Empresarios y trabajadores de pymes confluirán en noviembre en primer congreso industrial del sector -

Directivos de pequeñas y medianas empresas y referentes sindicales buscarán consensuar propuestas de mediano y largo plazo para el desarrollo del sector en el Primer Congreso Industrial que se realizará 17, 18 y 19 de noviembre próximos.

El presidente, Alberto Fernández, fue invitado a dar el discurso de cierre de la iniciativa organizada por **Industriales Pymes Argentinos** (**IPA**), según se informó en un comunicado.

Durante el encuentro se abordarán temas vinculados con el mercado interno, los costos de insumos difundidos, el comercio exterior, la sustitución de importaciones, y la creación de una banca nacional de desarrollo.

También se analizará la problemática medioambiental, la política fiscal, el financiamiento, la industria 4.0, y la capacitación laboral, entre otros.

"Es la primera vez que junto con los sindicatos industriales transitamos un camino en la unidad nacional; los empresarios queremos consensuar con los trabajadores para poder generar empleo y mejores condiciones laborales", señaló el presidente de IPA, Daniel Rosato.

El empresario sostuvo que "el Gobierno tiene una mirada industrialista de la economía nacional" por lo que consideró que "es el momento histórico ideal para que el país se convierta definitivamente y para el resto de sus días en un exportador de productos con valor agregado".

Uno de los puntos más discutidos en las mesas virtuales que se realizan para organizar el evento es la necesidad de una nueva ley de Compre Argentino.



Al respecto, el titular de IPA consideró necesario "poner a las **pymes** en la línea de prioridad en las compras estatales, ya que en la actualidad se siguen priorizando importaciones cuando hay fábricas nacionales con tecnología, capacidad y competitividad para ofrecer los insumos que necesitan las grandes empresas públicas".

Sobre este tema dialogaron la semana pasada en videoconferencia con el director nacional de Compre Argentino y Programa de Desarrollo de Proveedores, Julián Hecker.

Por último, el dirigente empresario resaltó "la confianza del sector **pyme** en la reactivación que están generando las medidas del Gobierno nacional" y confió en que la participación de las autoridades durante el Congreso Industrial aporte "un horizonte claro y con expectativas de consolidación del modelo", ya que "tendrá como resultado inversiones, dinamismo económico y generación de empleo".

La entidad empresaria **pyme** informó que al congreso también fueron invitados integrantes del gabinete nacional.



## BAENEGOCIOS

# Gremios afirman que la unidad con empresarios potenciará la reactivación

Referentes sindicales destacaron el diálogo abierto con dueños de pymes industriales en el marco de la organización del Primer Congreso Industrial, y señalaron que la unidad fortalecerá el camino de la industrialización.

#### Por Ariel Maciel

Referentes sindicales que participan de la organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional de la Producción y el Trabajo destacaron la importancia de la unidad entre trabajadores, empresarios, cooperativistas y organizaciones sociales para "engrandecer a la industria nacional". Y afirmaron que la preparación del encuentro demostró que la "única herramienta para superar la crisis en una gran mesa de debate nacional".

El secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y dirigente de la Corriente Federal de los Trabajadores, Héctor Amichetti, refrendó su "compromiso total y absoluto", con el Primer Congreso de la industria, al sostener que se trata de "un espacio que busca generar los mayores consensos posibles entre los sectores del trabajo y de la producción".

"Estamos absolutamente convencidos de que la unidad de quienes hacen posible que la producción crezca y se desarrolle es la potencialidad más grande que tenemos como para poder engrandecer la industria nacional", afirmó Amichetti, quien destacó además que "las mesas que se han formado tienen una variedad de debates que abarcan todos los intereses de los que queremos este desarrollo".

El referente gráfico puso énfasis en la importancia de debatir sobre "la sustitución de importaciones, la innovación tecnológica, la legislación laboral, la capacitación de los trabajadores", entre otros temas, y sostuvo que el gran objetivo es "que la industria nacional sea vista como el pilar del desarrollo económico y social en nuestra Patria".



"Es un país que tiene enormes riquezas, que tiene una superficie extraordinaria, con unas tierras inmensamente fértiles, que tiene una capacidad de emprendimiento por parte de los empresarios y una profesionalidad por parte del pueblo trabajador que es incomparable. El gran desafío es que esa bendición que nos ha dado Dios de tener estos territorios, esta plataforma oceánica repleta de riquezas, sepamos nosotros unir a las fuerzas nacionales para que realmente se convierta en el potencial que necesita la Nación para alcanzar su grandeza", aseveró.

Amichetti dijo que el congreso, que se desarrollará de forma semipresencial entre el 17 y 19 de noviembre próximo, "tiene el espíritu de unir fuerza con los sectores nacionales con un profundo amor por el país y convencimiento de que no hay Nación que puede lograr su desarrollo si no defiende su industria".

"Unidos, trabajadores, empresarios, cooperativistas, pequeños y medianos productores agropecuarios constituimos esa gran mayoría que está absolutamente convencida de que estamos en el camino correcto. Uniéndonos tendremos la fuerza necesaria para poner toda esta creatividad, y hacer posible la grandeza de la Nación y lograr que el pueblo sea definitivamente feliz", refrendó.

Por su parte, el integrante de la mesa de conducción del Sindicato de Mecánicos SMATA y coordinador de la mesa de industria automotriz, Javier Ditto, puso de relieve la importancia del sector automotriz en el desarrollo al señalar que Argentina "es uno de los pocos países en donde existen fábricas terminales en que se producen vehículos", y se trata de una industria que genera "mucha mano de obra".

"Tenemos 12 fábricas terminales, más de 1300 autopartistas, más de 1.000 concesionarios, más de 25.000 talleres de reparación. Todo esto genera empleo a 650.000 personas en forma directa e indirecta. Representamos el 8% del PBI industrial y llegamos a estar en el 2011 entre los 20 países que más produjeron autos en el mundo. Entre los que fabricamos pick-up estamos en el sexto lugar actualmente", enfatizó.



Ditto sostuvo que la posibilidad de debatir en las mesas del Primer Congreso Industrial permitirá exponer y solidificar las bases para seguir "teniendo industria automotriz y fábricas terminales que estén basadas en un autopartismo nacional". Y recordó que "hoy el contenido nacional de los vehículos es bastante pobre porque se viene de cuatro años muy complicados, donde se abrieron mucho las importaciones". "Por eso es muy importante elevar el contenido nacional de los vehículos que se ensamblan en el país", aseveró.

En la actualidad existe un parque automotor de 14 millones de vehículos, con la presencia de un vehículo cada tres habitantes, cuando el promedio de la región es uno cada siete habitantes. "Esos autos necesitan de repuestos y es muy importante que trabajemos en cubrir ese mercado de reposición con pymes locales ya que eso generaría mucho empleo, nos ahorraría muchas divisas que se van al exterior porque es un mercado que en la actualidad está manejado por los chinos, básicamente", sostuvo.

Por eso Ditto sostuvo: "Celebramos desde SMATA la iniciativa de este Congreso, y vamos a trabajar para desarrollar todo lo que podamos la industria nacional y por sobre todo la pyme que es la que más genera empleo".

En tanto, el secretario general de la CGT regional Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, Andrés Nikitiuk, dijo que camino al primer congreso desde el movimiento obrero entienden que "es muy relevante la participación en las mesas y los debates que se originan en ese ámbito", al sostener que la crisis desatada por la pandemia "dejará secuelas muy importantes". "No podemos dejar de lado el desarrollo con inclusión que estamos apostando con todos los argentinos", afirmó.

El referente regional de la CGT del sur del conurbano bonaerense antepuso "la idea de la unidad, como única herramienta válida en la Argentina". "Empresarios industriales, comerciantes, trabajadores, políticos debemos aunar el esfuerzo en una gran mesa de debate nacional, y a partir de encontrar el camino que nos lleva a reconstruir esta Argentina que lamentablemente hoy está pasando una situación muy dramática en lo laboral, en lo económico, en lo social y en lo sanitario", remarcó.



## **EL LITORAL**

Martes 13.10.2020 - Última actualización - 4:18

4:17 Empresarios y trabajadores

#### Invitan a Alberto Fernández al Congreso Industrial de Pymes

Empresarios y trabajadores realizarán el Primer Congreso Industrial, donde analizarán medidas de mediano y largo plazo para reactivar el sector manufacturero, en un evento al que fue invitado el presidente Alberto Fernández.

Según indicaron los organizadores, en el encuentro se buscará delinear "el crecimiento y el desarrollo del país con políticas de planificación estratégica, en base a las herramientas que el actual Gobierno nacional puso para las fábricas en medio de la pandemia".

"El Gobierno tiene una mirada industrialista de la economía nacional, y los empresarios y los trabajadores de las **pymes** consideramos que es el momento histórico ideal para poder poner en marcha una gesta de la producción y el desarrollo nacional para que el país se convierta definitivamente y para el resto de sus días en un exportador de productos con valor agregado", afirmó el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (IPA), Daniel Rosato.

Agregó que "es la primera vez que junto con los sindicatos industriales transitamos un camino en la unidad nacional. Los empresarios creemos que hay muchas cosas que queremos consensuar para poder generar empleo y mejores condiciones laborales".

El Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional se desarrollará los próximos 17, 18 y 19 de noviembre, y se espera la presencia de Alberto Fernández y de varios integrantes de su Gabinete, quienes en la actualidad mantienen contactos con los organizadores del evento que reúne a los distintos integrantes de la vida del sector privado.

En el encuentro se abordarán temas vinculados con el mercado interno, los costos de insumos difundidos, el comercio exterior, la sustitución de importaciones, la creación de una Banca Nacional de Desarrollo, el Medio Ambiente, la política fiscal, el financiamiento, la industria 4.0, y la capacitación laboral, entre otros.



## INFOGREMIALES

# Empresarios y gremios del sector impulsan el Primer Congreso Industrial con presencia de Alberto Fernández -

Empresarios y gremios industriales realizarán el Primer Congreso Industrial, donde analizarán medidas de mediano y largo plazo para reactivar el sector manufacturero, en un evento al que fue invitado el presidente Alberto Fernández.

Según indicaron los organizadores, en el encuentro se buscará delinear "el crecimiento y el desarrollo del país con políticas de planificación estratégica, en base a las herramientas que el actual Gobierno nacional puso para las fábricas en medio de la pandemia".

"El Gobierno tiene una mirada industrialista de la economía nacional, y los empresarios y los trabajadores de las **pymes** consideramos que es el momento histórico ideal para poder poner en marcha una gesta de la producción y el desarrollo nacional para que el país se convierta definitivamente y para el resto de sus días en un exportador de productos con valor agregado", afirmó el presidente de **Industriales Pymes Argentinos (IPA)**, **Daniel Rosato**.

Agregó que "es la primera vez que junto con los sindicatos industriales transitamos un camino en la unidad nacional. Los empresarios creemos que hay muchas cosas que queremos consensuar para poder generar empleo y mejores condiciones laborales".

El Primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional se desarrollará los próximos 17, 18 y 19 de noviembre, y se espera la presencia de Alberto Fernández y de varios integrantes de su Gabinete, quienes en la actualidad mantienen contactos con los organizadores del evento que reúne a los distintos integrantes de la vida del sector privado.



### **Octubre 14**



#### **GrupoLaProvincia**com

# Empresarios y trabajadores de pymes confluirán en noviembre en primer congreso industrial del sector -

Directivos de pequeñas y medianas empresas y referentes sindicales buscarán consensuar propuestas de mediano y largo plazo para el desarrollo del sector en el Primer Congreso Industrial que se realizará 17, 18 y 19 de noviembre próximos.

El presidente, Alberto Fernández, fue invitado a dar el discurso de cierre de la iniciativa organizada por **Industriales Pymes Argentinos** (**IPA**), según se informó en un comunicado.

Durante el encuentro se abordarán temas vinculados con el mercado interno, los costos de insumos difundidos, el comercio exterior, la sustitución de importaciones, y la creación de una banca nacional de desarrollo.

También se analizará la problemática medioambiental, la política fiscal, el financiamiento, la industria 4.0, y la capacitación laboral, entre otros.

"Es la primera vez que junto con los sindicatos industriales transitamos un camino en la unidad nacional; los empresarios queremos consensuar con los trabajadores para poder generar empleo y mejores condiciones laborales", señaló el presidente de IPA, Daniel Rosato.

El empresario sostuvo que "el Gobierno tiene una mirada industrialista de la economía nacional" por lo que consideró que "es el momento histórico ideal para que el país se convierta definitivamente y para el resto de sus días en un exportador de productos con valor agregado".

Uno de los puntos más discutidos en las mesas virtuales que se realizan para organizar el evento es la necesidad de una nueva ley de Compre Argentino.



Al respecto, el titular de **IPA** consideró necesario "poner a las **pymes** en la línea de prioridad en las compras estatales, ya que en la actualidad se siguen priorizando importaciones cuando hay fábricas nacionales con tecnología, capacidad y competitividad para ofrecer los insumos que necesitan las grandes empresas públicas".

Sobre este tema dialogaron la semana pasada en videoconferencia con el director nacional de Compre Argentino y Programa de Desarrollo de Proveedores, Julián Hecker.

Por último, el dirigente empresario resaltó "la confianza del sector **pyme** en la reactivación que están generando las medidas del Gobierno nacional" y confió en que la participación de las autoridades durante el Congreso Industrial aporte "un horizonte claro y con expectativas de consolidación del modelo", ya que "tendrá como resultado inversiones, dinamismo económico y generación de empleo".

La entidad empresaria **pyme** informó que al congreso también fueron invitados integrantes del gabinete nacional.



### ib impulsobaires.com.ar

## Empresarios y trabajadores de pymes confluirán en noviembre en Primer Congreso Industrial del sector –

Directivos de pequeñas y medianas empresas y referentes sindicales buscarán consensuar propuestas de mediano y largo plazo para el desarrollo del sector en el Primer Congreso Industrial que se realizará 17, 18 y 19 de noviembre próximos.

Por: Redacción

El presidente, Alberto Fernández, fue invitado a dar el discurso de cierre de la iniciativa organizada por **Industriales Pymes Argentinos** (**IPA**), según se informó en un comunicado.

Durante el encuentro se abordarán temas vinculados con el mercado interno, los costos de insumos difundidos, el comercio exterior, la sustitución de importaciones, y la creación de una banca nacional de desarrollo.

También se analizará la problemática medioambiental, la política fiscal, el financiamiento, la industria 4.0, y la capacitación laboral, entre otros.

"Es la primera vez que junto con los sindicatos industriales transitamos un camino en la unidad nacional; los empresarios queremos consensuar con los trabajadores para poder generar empleo y mejores condiciones laborales", señaló el presidente de IPA, Daniel Rosato.

El empresario sostuvo que "el Gobierno tiene una mirada industrialista de la economía nacional" por lo que consideró que "es el momento histórico ideal para que el país se convierta definitivamente y para el resto de sus días en un exportador de productos con valor agregado".

Uno de los puntos más discutidos en las mesas virtuales que se realizan para organizar el evento es la necesidad de una nueva ley de Compre Argentino.



Al respecto, el titular de IPA consideró necesario "poner a las **pymes** en la línea de prioridad en las compras estatales, ya que en la actualidad se siguen priorizando importaciones cuando hay fábricas nacionales con tecnología, capacidad y competitividad para ofrecer los insumos que necesitan las grandes empresas públicas".

Sobre este tema dialogaron la semana pasada en videoconferencia con el director nacional de Compre Argentino y Programa de Desarrollo de Proveedores, Julián Hecker.

Por último, el dirigente empresario resaltó "la confianza del sector **pyme** en la reactivación que están generando las medidas del Gobierno nacional" y confió en que la participación de las autoridades durante el Congreso Industrial aporte "un horizonte claro y con expectativas de consolidación del modelo", ya que "tendrá como resultado inversiones, dinamismo económico y generación de empleo".

La entidad empresaria **pyme** informó que al congreso también fueron invitados integrantes del gabinete nacional.



#### LA GACETA

# Empresarios y trabajadores de PYME harán el mes que viene el Primer Congreso Industrial

Directivos de Pequeñas y Medianas Empresas (**PYME**) y referentes sindicales buscarán consensuar propuestas de mediano y de largo plazo para el desarrollo del sector durante el Primer Congreso Industrial, que se realizará 17, 18 y 19 del mes que viene.

El presidente, Alberto Fernández, fue invitado a dar el discurso de cierre de la iniciativa organizada por Industriales PYME Argentinos (IPA).

Durante el encuentro se abordarán temas vinculados con el mercado interno, los costos de insumos difundidos, el comercio exterior, la sustitución de importaciones, y la creación de una banca nacional de desarrollo.

También se analizará la problemática ambiental, la política fiscal, el financiamiento, la industria 4.0, y la capacitación laboral, entre otros.

"Es la primera vez que junto con los sindicatos industriales transitamos un camino en la unidad nacional. Los empresarios queremos consensuar con los trabajadores para poder generar empleo y mejores condiciones laborales", señaló el presidente de IPA, Daniel Rosato.

El empresario sostuvo que el Gobierno tiene una mirada industrialista de la economía nacional. "Es el momento histórico ideal para que el país se convierta definitivamente y para el resto de sus días en un exportador de productos con valor agregado", consideró.

Uno de los puntos más discutidos en las mesas virtuales que se realizan para organizar el evento es la necesidad de una nueva ley de Compre Argentino.



Al respecto, el titular de IPA consideró necesario poner a las PYME en la línea de prioridad en las compras estatales. "En la actualidad se siguen priorizando importaciones cuando hay fábricas nacionales con tecnología, capacidad y competitividad para ofrecer los insumos que necesitan las grandes empresas públicas", planteó. Y añadió que sobre este tema dialogó la semana pasada en videoconferencia con el director nacional de Compre Argentino y Programa de Desarrollo de Proveedores, Julián Hecker.

Por último, el dirigente empresario resaltó la confianza del sector **PYME** en la reactivación que están generando las medidas del Gobierno nacional, y confió en que la participación de las autoridades durante el Congreso Industrial aporte un horizonte claro y con expectativas de consolidación del modelo. "Porque tendrá como resultado inversiones, dinamismo económico y generación de empleo", dijo.

La entidad empresaria **PYME** contó que al congreso también fueron invitados integrantes del gabinete nacional. (Télam)



### Octubre 23





## Las pimes advierten sobre la delicada situación que provoca el dólar

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato, aseguró hoy que el mercado de cambios atraviesa un momento "muy delicado", pero aclaró que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo no está afectando, hasta el momento, a la producción de las pequeñas y medianas empresas. No obstante, advirtió que hay "especulación" al momento de vender, como consecuencia de la volatilidad cambiaria.

"La cuestión cambiaria es un tema muy delicado. Se da justo en un momento en el que más allá del aislamiento social, las industrias están, en su mayoría, produciendo. Todos los sectores se reactivaron bastante entre las **pymes**, algunos de ellos al 90% de su capacidad", sostuvo el dirigente. **Rosato** comentó a la agencia NA que la volatilidad del dólar "no nos afecta como industriales **pymes**, porque los insumos importados los compramos al tipo de cambio oficial, que está en torno a los 83 pesos y se sostiene en ese valor.

Por el momento, la brecha no afecta al momento de la compra". "Pero sí hay especulación al momento de vender, ya que algunos tratan de esperar hasta que la situación tienda a estabilizarse. Sin embargo, no se registra desabastecimiento, hasta ahora", enfatizó. IPA es uno de los principales impulsores del "Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional", que se realizará el mes próximo, y recientemente empresarios, trabajadores y organizaciones sociales que formarán parte de ese encuentrodestacaron la necesidad de profundizar el modelo de sustitución de importaciones.

"Para el corto plazo debemos sustituir la mayor cantidad de productos posible. Implementar un plan nacional que abarque todos los sectores productivos para disminuir la desocupación, atender las necesidades básicas y ahorrar todas las divisas posibles, apuntalando una política de fortalecimiento progresivo del peso argentino", señalaron los organizadores del evento, en un documento distribuido a la prensa.



# Diaric26

# Dólar: industriales Pymes Argentinos advierten que la situación es "muy delicada"

"La cuestión cambiaria es un tema muy delicado. Se da justo en un momento en el que más allá del aislamiento social, las industrias están, en su mayoría, produciendo", dijo el presidente de IPA.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato, aseguró hoy que el mercado de cambios atraviesa un momento "muy delicado", pero aclaró que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo no está afectando, hasta el momento, a la producción de las pequeñas y medianas empresas.

No obstante, advirtió que hay "especulación" al momento de vender, como consecuencia de la volatilidad cambiaria.

"La cuestión cambiaria es un tema muy delicado. Se da justo en un momento en el que más allá del aislamiento social, las industrias están, en su mayoría, produciendo. Todos los sectores se reactivaron bastante entre las **pymes**, algunos de ellos al 90% de su capacidad", sostuvo el dirigente.

**Rosato** comentó a la agencia NA que la volatilidad del dólar "no nos afecta como industriales **pymes**, porque los insumos importados los compramos al tipo de cambio oficial, que está en torno a los 83 pesos y se sostiene en ese valor. Por el momento, la brecha no afecta al momento de la compra".

"Pero sí hay especulación al momento de vender, ya que algunos tratan de esperar hasta que la situación tienda a estabilizarse. Sin embargo, no se registra desabastecimiento, hasta ahora", enfatizó.



IPA es uno de los principales impulsores del "Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional", que se realizará el mes próximo, y recientemente empresarios, trabajadores y organizaciones sociales que formarán parte de ese encuentro destacaron la necesidad de profundizar el modelo de sustitución de importaciones.

"Para el corto plazo debemos sustituir la mayor cantidad de productos posible. Implementar un plan nacional que abarque todos los sectores productivos para disminuir la desocupación, atender las necesidades básicas y ahorrar todas las divisas posibles, apuntalando una política de fortalecimiento progresivo del peso argentino", señalaron los organizadores del evento, en un documento distribuido a la prensa.

Por otra parte, **Rosato** resaltó que "es necesario que la economía pueda reaconodarse de la mano de la reactivación que estamos observando", por lo cual consideró esencial "observar lo que sucede con la energia: esta reactivación puede generar problemas de distribución por una mayor demanda, principalmente de electricidad".

"Es que no se han hecho las inversiones que se tenían que hacer. Hoy tenemos un buen costo de la electricidad, pero creo que podemos chocar con un problema de deficiencias en la distribución eléctrica", alertó el empresario.



#### **GrupoLaProvincia**com

# Las pimes advierten sobre la delicada situación que provoca el dólar -

Por Agencia Noticias Argentina

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato, aseguró hoy que el mercado de cambios atraviesa un momento "muy delicado", pero aclaró que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo no está afectando, hasta el momento, a la producción de las pequeñas y medianas empresas. No obstante, advirtió que hay "especulación" al momento de vender, como consecuencia de la volatilidad cambiaria.

"La cuestión cambiaria es un tema muy delicado. Se da justo en un momento en el que más allá del aislamiento social, las industrias están, en su mayoría, produciendo. Todos los sectores se reactivaron bastante entre las **pymes**, algunos de ellos al 90% de su capacidad", sostuvo el dirigente. **Rosato** comentó a la agencia NA que la volatilidad del dólar "no nos afecta como industriales **pymes**, porque los insumos importados los compramos al tipo de cambio oficial, que está en torno a los 83 pesos y se sostiene en ese valor.

Por el momento, la brecha no afecta al momento de la compra". "Pero sí hay especulación al momento de vender, ya que algunos tratan de esperar hasta que la situación tienda a estabilizarse. Sin embargo, no se registra desabastecimiento, hasta ahora", enfatizó. IPA es uno de los principales impulsores del "Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional", que se realizará el mes próximo, y recientemente empresarios, trabajadores y organizaciones sociales que formarán parte de ese encuentrodestacaron la necesidad de profundizar el modelo de sustitución de importaciones.



"Para el corto plazo debemos sustituir la mayor cantidad de productos posible. Implementar un plan nacional que abarque todos los sectores productivos para disminuir la desocupación, atender las necesidades básicas y ahorrar todas las divisas posibles, apuntalando una política de fortalecimiento progresivo del peso argentino", señalaron los organizadores del evento, en un documento distribuido a la prensa.

Por otra parte, **Rosato** resaltó que "es necesario que la economía pueda reaconodarse de la mano de la reactivación que estamos observando", por lo cual consideró esencial "observar lo que sucede con la energia: esta reactivación puede generar problemas de distribución por una mayor demanda, principalmente de electricidad". "Es que no se han hecho las inversiones que se tenían que hacer. Hoy tenemos un buen costo de la electricidad, pero creo que podemos chocar con un problema de deficiencias en la distribución eléctrica", alertó el empresario.





### Industriales advierten que la situación es "muy delicada"

23 DE OCTUBRE 2020 - 14:48 **Daniel Rosato**, titular de **Industriales Pymes Argentinos**, aclaró que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo no está afectando, hasta el momento, a la producción.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato, aseguró hoy que el mercado de cambios atraviesa un momento "muy delicado", pero aclaró que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo no está afectando, hasta el momento, a la producción de las pequeñas y medianas empresas. No obstante, advirtió que hay "especulación" al momento de vender, como consecuencia de la volatilidad cambiaria.

"La cuestión cambiaria es un tema muy delicado. Se da justo en un momento en el que más allá del aislamiento social, las industrias están, en su mayoría, produciendo. Todos los sectores se reactivaron bastante entre las **pymes**, algunos de ellos al 90% de su capacidad", sostuvo el dirigente.

Rosato comentó a la agencia NA que la volatilidad del dólar "no nos afecta como industriales **pymes**, porque los insumos importados los compramos al tipo de cambio oficial, que está en torno a los 83 pesos y se sostiene en ese valor. Por el momento, la brecha no afecta al momento de la compra. Pero sí hay especulación al momento de vender, ya que algunos tratan de esperar hasta que la situación tienda a estabilizarse. Sin embargo, no se registra desabastecimiento, hasta ahora", enfatizó.

IPA es uno de los principales impulsores del "Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional", que se realizará el mes próximo, y recientemente empresarios, trabajadores y organizaciones sociales que formarán parte de ese encuentro destacaron la necesidad de profundizar el modelo de sustitución de importaciones.



"Para el corto plazo debemos sustituir la mayor cantidad de productos posible. Implementar un plan nacional que abarque todos los sectores productivos para disminuir la desocupación, atender las necesidades básicas y ahorrar todas las divisas posibles, apuntalando una política de fortalecimiento progresivo del peso argentino", señalaron los organizadores del evento, en un documento distribuido a la prensa.

Por otra parte, **Rosato** resaltó que "es necesario que la economía pueda reaconodarse de la mano de la reactivación que estamos observando", por lo cual consideró esencial "observar lo que sucede con la energia: esta reactivación puede generar problemas de distribución por una mayor demanda, principalmente de electricidad".

"Es que no se han hecho las inversiones que se tenían que hacer. Hoy tenemos un buen costo de la electricidad, pero creo que podemos chocar con un problema de deficiencias en la distribución eléctrica", alertó el empresario.



### **Octubre 27**





# Pymes exportadoras apuestan a potenciar comercio exterior y sustituir importaciones -

**Pymes** exportadoras apuestan a potenciar comercio exterior y sustituir importaciones

Empresarios y trabajadores del sector esbozan un plan integral que apuntale la producción y consolide reservas. Más allá de las urgencias de la pandemia, empresarios y trabajadores comienzan a pensar en escenarios posibles para la recuperación productiva de la Argentina, y en las mesas de análisis previo al Primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional, alertaron sobre la pérdida de 1543 **pymes** exportadoras locales en la última década, debido a que "el desempeño exportador argentino estuvo muy por debajo del nivel de exportaciones de bienes y servicios mundial".

En vista de esta problemática, representantes de distintos sectores de las **pymes** industriales plantearon la importancia de desarrollar un plan nacional que abarque a todos los sectores productivos, para identificar y extender la sustitución de importaciones, como parte de una estrategia del país que en forma integral englobe comercio exterior, fortalecimiento del mercado interno y consolidación de las reservas del Banco Central.

Sobre este punto, el presidente de IPA y uno de los coordinadores del Primer Congreso Industrial, Daniel Rosato, apuntó que "necesitamos una estrategia nacional exportadora basada en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad. Un tipo de cambio elevado no garantiza una competitividad sostenida en el tiempo, sino que se debe lograr con la mejora en la productividad industrial".



Según los datos relevados en el marco del Congreso "el PBI mundial creció en dicho período un 37% y las exportaciones mundiales de bienes y servicios crecieron un 38%", mientras que "en el mismo período, el PBI argentino creció un 3% y las exportaciones crecieron un 1,5%".

El texto agrega que "el valor exportado por las **PYME**X en los últimos 10 años cayó de 5000 millones de dólares en 2010 a 3.800 millones de dólares en 2019", y precisa que "en el período 2010-2019 se perdieron 2955 exportadores de manufacturas siendo 1543 **PYME**X (**PYMES** Exportadoras)".

El dato cobra particular relevancia en el marco del plan de incentivos que el Gobierno nacional anunció hace pocos días para reconstruir el tejido comercial con el mundo, y que en materia industrial beneficiará al sector con la quita de retenciones a las exportaciones y devolución de reintegros.

Rosato afirmó que "para que la competitividad sea sostenida en el tiempo se debe lograr la mejora en la productividad industrial, con inversión en I+D y en tecnología, y en la reducción de costos internos, como los costos de logística y los de insumos difundidos".

"La Argentina actualmente tiene acceso limitado al mercado de capitales externo y tiene dos fuentes de demanda de dólares (divisas): el pago de la deuda contraída y el crecimiento (dólares para sostener a la producción). Actualmente no estamos creciendo, sin embargo, para comenzar y sustentar crecimiento, se van a necesitar divisas para la producción", destacaron empresarios y trabajadores en la mesa de Comercio Exterior que prepara el Congreso Industrial.

En ese contexto, los integrantes de la mesa de Comercio Exterior sostuvieron que "el camino para generar divisas de manera sustentable para poder hacer frente al crecimiento y a los pagos de la deuda nacional, es promover y desarrollar las exportaciones".



#### Competitividad

Entre las complicaciones para exportar, se identificaron "falta financiamiento para mejorar la productividad industrial de largo plazo; trámites aduaneros complicados, burocráticos; costos aduaneros excesivos, elevados costos para llevar el producto exportado desde el origen de fabricación hasta subirlo al barco (depósito fiscal, aduana, despachante, terminal porturaria, etc.); la necesidad de soporte e incentivos para las primeras exportaciones; y una dificultad en la identificación de productos alimenticios dentro de Mercosur".

Además, descartaron una mejora de la competitividad a través de la devaluación de shock del tipo de cambio ya que "logra resultados en el corto plazo, pero volviendo siempre al punto de partida, que es la falta de competitividad".

Pero no todos los aspectos son negativos. Los participantes también encontraron fortalezas que alientan al sector, entre las que destacaron que el Gobierno "comunica continuamente la necesidad de mejorar la matriz exportadora nacional, expresa que el camino es con todos, mercado interno y externo, campo e industria".

Fueron consideradas muy positivas las medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar el comercio exterior de los productos industriales. En esa línea, empresarios, trabajadores y organizaciones sociales destacaron la necesidad de profundizar el modelo de sustitución de importaciones.

El plan propuesto tiene dos vectores básicos: por un lado, un relevamiento de la capacidades técnicas y humanas de la industria para identificar actividades, potencialidades del sector, demanda del mercado mundial, y perfil de la mano de obra; y por el otro, la creación de un área del Estado nacional que diseñe, implemente, sostenga y defienda antes los poderes económicos contrarios, las políticas que nos permitan alcanzar los objetivos planteados".



Para el corto plazo debemos sustituir la mayor cantidad de productos posible. Implementar un plan nacional que abarque todos los sectores productivos con el fin inmediato de disminuir la desocupación, atender las necesidades básicas y ahorrar todas las divisas posibles, apuntalando una política de fortalecimiento progresivo del peso argentino y estabilidad macroeconómica basada en el superávit del sector externo y el consumo interno", fue uno de los apuntes de la mesa de Sustitución de Importaciones.

El objetivo es realizar un trabajo conjunto entre "las entidades gremiales empresarias y de trabajadores en el control de las importaciones, mientras se realiza un postergado trabajo que permita definir con mayor precisión las nomenclaturas arancelarias y evitar que muchos productos que se producen sean reemplazados por importados que ingresan por vías arancelarias y reglamentarias alternativas a las que les corresponderían".

Entre las mesas estuvieron: Sustitución de Importaciones, Mercado Interno, Integración Nacional, Costos de Insumos Difundidos, y Banca Nacional de Desarrollo. Además, se abordaron: Políticas de Género en la Industria, Medio Ambiente, Financiamiento, Compre Argentino, Política Fiscal, Legislación Laboral, y Energías Renovables. Fuente: DiarioBAE



### Noviembre 02





CONGRESO INDUSTRIAL PYME 02-11-2020 18:52 Hs.

#### Industriales y Gobierno buscan desdolarizar costos de las fábricas

Empresarios pymes y funcionarios de Desarrollo Productivo avanzaron en una agenda de propuestas y herramientas para quitarle presión inflacionarias a los productos que tienen insumos locales, pero cuyos precios se cotizan en dólares.



Por Ariel Maciel



La dolarización de los costos de los insumos difundidos le agregó tensión inflacionaria a los precios que llegan a las góndolas y que son producidos por las **pymes** industriales. Así lo transmitieron empresarios fabriles ante funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo en una de las mesas de debate que anteceden al Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional. Sin fricciones, pero con las cartas sobre la mesa, los sectores público y privado buscan desandar el camino de los precios de insumos locales con precios internacionales.

Según pudo saber BAE Negocios, hubo casos puntuales en sectores como el aluminio o el plástico que desnudaron operaciones comerciales con escaso aporte de lealtad, que involucran a grandes empresas que venden materia prima al extranjero con precios más económicos que los ofrecidos en el mercado interno, a tal punto que la importación de los bienes finales resultan incluso más baratos que los fabricados en el país ante la falta de competitividad.

En la una reunión se analizaron herramientas y propuestas de acción para desdolarizar los costos de los insumos difundidos que afectan a las fábricas locales y que generan inflación, señalaron los organizadores, quienes adelantaron que también se habló de la posibilidad de avanzar en un "proyecto de ley que permita igualdad de condiciones para la exportación y el mercado interno que aliente la competitividad local".



"No tenemos una mirada en contra de las grandes empresas e incluso consideramos fundamental su participación en los clubes mundiales de producción de sectores específicos, como el aluminio o el acero, y por eso planteamos que se precisa poner en marcha un diálogo para que exista una sinergia entre grandes y **pymes** para mejorar la competitividad", destacó Felisa Miceli, coordinadora de la mesa de Costos de Insumos Difundidos que se lleva a cabo en el marco de la organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre próximos.

El subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, Matías Ginsberg, abogó por la desdolarización de los costos de insumos básicos en el país. Si bien señaló que se trata de un trabajo a largo plazo, al sostener que "lleva mucho desandar una cultura de muchos años de aplicación", destacó que "existen herramientas de trabajo del corto plazo" para poder enfrentar situaciones de abuso de posición dominante en algunos sectores.

En ese punto, la coordinadora del área de Competencia Desleal del Ministerio de Desarrollo Productivo, Sofía Gómez González, destacó la aplicación de la figura de Abuso de situación de dependencia económica como un hecho particular dentro de las relaciones con las empresas productoras de insumos difundidos. Según un comunicado de prensa, la funcionaria confirmó que las entidades de tercer grado podrán representar reclamos de particulares para evitar conflictos entre proveedores y **pymes** mediante la ampliación de la legitimación activa provista en el Decreto N° 274/19.

En el encuentro se detallaron ejemplos de precios dolarizados que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, debido a que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado local. Esta situación abarca a distintos sectores, como el aluminio, el acero o la vitivinicultura.



En ese sentido, hubo un compromiso de las partes de crear mesas de diálogo entre el Gobierno y las entidades que participarán del Congreso Industrial.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, agradeció la "predisposición para participar" de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo y festejó la apertura de una mesa de diálogo entre todos los sectores "para consensuar una estructura de precios que les permita a las **pymes** saber qué va a pasar".

"Podemos avanzar en un acuerdo de precios consensuados entre las grandes empresas y las **pymes** para tener certidumbre en los costos de producción. De esa manera, los incrementos se producirán con previo aviso, lo que permitirá una planificación de los negocios. Desde el **IPA** ya habíamos señalado situaciones que pusieron en riesgo a las fábricas, con el antecedente del cierre de muchas **pymes** durante la gestión del gobierno anterior producto de la dolarización de la energía", sostuvo **Rosato**.





# Entidad pyme analizó con funcionarios la desdolarización de las materias primas para la industria

Dirigentes de la c·mara Industriales **Pyme** Argentinos (IPA) analizaron hoy con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo herramientas y propuestas de acción para desdolarizar los costos de los insumos difundidos, entre las que se destaca un proyecto de ley que busca establecer un precio de exportación convalidado con los valores del mercado interno.

Los insumos difundidos comprenden a materias primas como el acero, aluminio y el cemento, que se emplean para la producción local de gran parte de los bienes consumidos en el mercado interno.

En un comunicado, **IPA** informó que en la ocasión ise detallaron ejemplos de precios dolarizados que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, debido a que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado localí.

iNo tenemos una mirada en contra de las grandes empresas e incluso consideramos fundamental su participación en los clubes mundiales de producción de sectores específicos, como el aluminio o el acero, y por eso planteamos que se precisa poner en marcha un di·logo para que exista una sinergia entre grandes y **pymes** para mejorar la competitividadî, sostuvo hoy la coordinadora de Costos de Insumos Difundidos de la entidad, Felisa Miceli.

En tanto, el presidente de **IPA**, **Daniel Rosato**, pidió ìavanzar en un acuerdo de precios consensuados entre las grandes empresas y las **pymes** para tener certidumbre sobre los costos de producción; de esa manera los incrementos se producir·n con previo aviso, lo que permitir· una planificación de los negociosî.

En ese sentido, hubo un compromiso de las partes para crear mesas de di·logo entre el Gobierno y las entidades **pymes** que participar·n del Congreso Industrial organizado por IPA que se realizar· el 17, 18 y 19 de noviembre próximos.



Del encuentro participaron el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno de la Secretaría de Comercio Interior, Matías Ginsberg; y la coordinadora del ·rea de Competencia Desleal del Ministerio de Desarrollo

Productivo, Sofla Gómez Gonz·lez.

Antes de finalizar, Miceli puso a disposición de los funcionarios el proyecto de ley generado por la c·mara empresaria, que busca establecer un precio de exportación convalidado con los precios del mercado interno.



#### **ECONOMÍA Y POLÍTICA**

INGRESÁ

CRONISTA · ECONOMÍA Y POLÍTICA · PYMES

### Pymes buscan desdolarizar los costos de insumos claves para la producción industrial

Los empresarios del sector señalan que su el elevado precio materiales como acero, aluminio, cemento, hierro, PV, afecta a las fábricas locales y genera inflación.

Industriales **pymes** y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación analizaron herramientas y propuestas de acción para desdolarizar los costos de los "insumos difundidos", es decir los que forman parte de la cadena de producción de casi la totalidad de los otros, como acero, aluminio, cemento, hierro, PVC. Los empresarios del sector señalan que el valor de estos insumos, dolarizados, afectan a las fábricas locales y generan inflación.

Según los industriales, durante el encuentro también trataron la posibilidad de avanzar "en un proyecto de ley que permita igualdad de condiciones para la exportación y el mercado interno que aliente la competitividad local".

"No tenemos una mirada en contra de las grandes empresas e incluso consideramos fundamental su participación en los clubes mundiales de producción de sectores específicos, como el aluminio o el acero, y por eso planteamos que se precisa poner en marcha un diálogo para que exista una sinergia entre grandes y **pymes** para mejorar la competitividad", destacó Felisa Miceli, ex ministra de Economía y coordinadora de la mesa de "Costos de Insumos Difundidos" que se lleva a cabo en el marco de la organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre próximos.

El subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, Matías Ginsberg, abogó por la desdolarización de los costos de insumos básicos en el país. Si bien señaló que se trata de un trabajo a largo plazo, al sostener que "lleva mucho desandar una cultura de muchos años de aplicación", destacó que "existen herramientas de trabajo del corto plazo" para poder enfrentar situaciones de abuso de posición dominante en algunos sectores.



En ese punto, la coordinadora del área de Competencia Desleal del Ministerio de Desarrollo Productivo, Sofía Gómez González, destacó la aplicación de la figura de Abuso de situación de dependencia económica como un hecho particular dentro de las relaciones con las empresas productoras de insumos difundidos. Además, confirmó que las entidades de tercer grado podrán representar reclamos de particulares para evitar conflictos entre proveedores y **pymes** mediante la ampliación de la legitimación activa provista en el Decreto N° 274/19.

En el encuentro se detallaron ejemplos de precios dolarizados que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, debido a que se exportan con precios hasta 40% menores al que accede el mercado local. Esta situación abarca a distintos sectores, como el aluminio, el acero o la vitivinicultura.

En ese sentido, hubo un compromiso de las partes de crear mesas de diálogo entre el Gobierno y las entidades que participarán del Congreso Industrial.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, agradeció la "predisposición para participar" de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo y festejó la apertura de una mesa de diálogo entre todos los sectores "para consensuar una estructura de precios que les permita a las **pymes** saber qué va a pasar".

"Podemos avanzar en un acuerdo de precios consensuados entre las grandes empresas y las **pymes** para tener certidumbre en los costos de producción. De esa manera, los incrementos se producirán con previo aviso, lo que permitirá una planificación de los negocios. Desde el **IPA** ya habíamos señalado situaciones que pusieron en riesgo a las fábricas, con el antecedente del cierre de muchas **pymes** durante la gestión del gobierno anterior producto de la dolarización de la energía", sostuvo **Rosato**.

Miceli cerró el encuentro con el ofrecimiento de poner a disposición de los funcionarios el proyecto de ley surgido del debate de la mesa de Costos de Insumos Difundidos y que busca establecer un precio de exportación convalidado con el mercado interno..



#### **GrupoLaProvincia**com

# Entidad pyme analizó con funcionarios la desdolarización de las materias primas para la industria

Dirigentes de la cámara Industriales **Pyme** Argentinos (IPA) analizaron hoy con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo herramientas y propuestas de acción para desdolarizar los costos de los insumos difundidos, entre las que se destaca un proyecto de ley que busca establecer un precio de exportación convalidado con los valores del mercado interno.

Los insumos difundidos comprenden a materias primas como el acero, aluminio y el cemento, que se emplean para la producción local de gran parte de los bienes consumidos en el mercado interno.

En un comunicado, **IPA** informó que en la ocasión "se detallaron ejemplos de precios dolarizados que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, debido a que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado local".

"No tenemos una mirada en contra de las grandes empresas e incluso consideramos fundamental su participación en los clubes mundiales de producción de sectores específicos, como el aluminio o el acero, y por eso planteamos que se precisa poner en marcha un diálogo para que exista una sinergia entre grandes y **pymes** para mejorar la competitividad", sostuvo hoy la coordinadora de Costos de Insumos Difundidos de la entidad, Felisa Miceli.

En tanto, el presidente de **IPA**, **Daniel Rosato**, pidió "avanzar en un acuerdo de precios consensuados entre las grandes empresas y las **pymes** para tener certidumbre sobre los costos de producción; de esa manera los incrementos se producirán con previo aviso, lo que permitirá una planificación de los negocios".

En ese sentido, hubo un compromiso de las partes para crear mesas de diálogo entre el Gobierno y las entidades **pymes** que participarán del Congreso Industrial organizado por IPA que se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre próximos.



### ROADSHOW

#### Pymes quieren "desdolarizar" costos de materias primas

Los insumos difundidos comprenden a materias primas como el acero, aluminio y el cemento, que se emplean para la producción local de gran parte de los bienes consumidos en el mercado interno.

Dirigentes de la cámara Industriales **Pyme** Argentinos (**IPA**) analizaron con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo herramientas y propuestas de acción para desdolarizar los costos de los insumos difundidos, entre las que se destaca un proyecto de ley que busca establecer un precio de exportación convalidado con los valores del mercado interno.

Los insumos difundidos comprenden a materias primas como el acero, aluminio y el cemento, que se emplean para la producción local de gran parte de los bienes consumidos en el mercado interno.

En un comunicado, IPA informó que en la ocasión "se detallaron ejemplos de precios dolarizados que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, debido a que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado local".

"No tenemos una mirada en contra de las grandes empresas e incluso consideramos fundamental su participación en los clubes mundiales de producción de sectores específicos, como el aluminio o el acero, y por eso planteamos que se precisa poner en marcha un diálogo para que exista una sinergia entre grandes y **pymes** para mejorar la competitividad", sostuvo la coordinadora de Costos de Insumos Difundidos de la entidad, Felisa Miceli



En tanto, el presidente de IPA, Daniel Rosato, pidió "avanzar en un acuerdo de precios consensuados entre las grandes empresas y las **pymes** para tener certidumbre sobre los costos de producción; de esa manera los incrementos se producirán con previo aviso, lo que permitirá una planificación de los negocios".

En ese sentido, hubo un compromiso de las partes para crear mesas de diálogo entre el Gobierno y las entidades **pymes** que participarán del Congreso Industrial organizado por IPA que se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre próximos.

Del encuentro participaron el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno de la Secretaría de Comercio Interior, Matías Ginsberg; y la coordinadora del área de Competencia Desleal del Ministerio de Desarrollo Productivo, Sofía Gómez González.

Antes de finalizar, Miceli puso a disposición de los funcionarios el proyecto de ley generado por la cámara empresaria, que busca establecer un precio de exportación convalidado con los precios del mercado interno.



#### DIARIOPYME

PUNTO DE ENCUENTRO DE LAS PYMES

# Pymes industriales analizaron con Gobierno propuestas para desdolarizar costos –

Industriales **pymes** y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación analizaron herramientas y propuestas de acción para desdolarizar los costos de los insumos difundidos que afectan a las fábricas locales y que generan inflación, como también la posibilidad de avanzar en un proyecto de ley que permita igualdad de condiciones para la exportación y el mercado interno que aliente la competitividad local.

"No tenemos una mirada en contra de las grandes empresas e incluso consideramos fundamental su participación en los clubes mundiales de producción de sectores específicos, como el aluminio o el acero, y por eso planteamos que se precisa poner en marcha un diálogo para que exista una sinergia entre grandes y **pymes** para mejorar la competitividad", destacó Felisa Miceli, coordinadora de la mesa de Costos de Insumos Difundidos que se lleva a cabo en el marco de la organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre próximos.

El subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, Matías Ginsberg, abogó por la desdolarización de los costos de insumos básicos en el país. Si bien señaló que se trata de un trabajo a largo plazo, al sostener que "lleva mucho desandar una cultura de muchos años de aplicación", destacó que "existen herramientas de trabajo del corto plazo" para poder enfrentar situaciones de abuso de posición dominante en algunos sectores.

En ese punto, la coordinadora del área de Competencia Desleal del Ministerio de Desarrollo Productivo, Sofía Gómez González, destacó la aplicación de la figura de Abuso de situación de dependencia económica como un hecho particular dentro de las relaciones con las empresas productoras de insumos difundidos. Además, confirmó que las entidades de tercer grado podrán representar reclamos de



particulares para evitar conflictos entre proveedores y **pymes** mediante la ampliación de la legitimación activa provista en el Decreto N° 274/19.

En el encuentro se detallaron ejemplos de precios dolarizados que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, debido a que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado local. Esta situación abarca a distintos sectores, como el aluminio, el acero o la vitivinicultura.

En ese sentido, hubo un compromiso de las partes de crear mesas de diálogo entre el Gobierno y las entidades que participarán del Congreso Industrial.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, agradeció la "predisposición para participar" de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo y festejó la apertura de una mesa de diálogo entre todos los sectores "para consensuar una estructura de precios que les permita a las **pymes** saber qué va a pasar".

"Podemos avanzar en un acuerdo de precios consensuados entre las grandes empresas y las **pymes** para tener certidumbre en los costos de producción. De esa manera, los incrementos se producirán con previo aviso, lo que permitirá una planificación de los negocios. Desde el **IPA** ya habíamos señalado situaciones que pusieron en riesgo a las fábricas, con el antecedente del cierre de muchas **pymes** durante la gestión del gobierno anterior producto de la dolarización de la energía", sostuvo **Rosato**.

Miceli cerró el encuentro con el ofrecimiento de poner a disposición de los funcionarios el proyecto de ley surgido del debate de la mesa de Costos de Insumos Difundidos y que busca establecer un precio de exportación convalidado con el mercado interno.



### Noviembre 03



#### LA PRENSA 1869 150° aniversario 2019

#### Industriales - 03/11/2020 - La Prensa - Pág.7

Industriales **pymes** y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación analizaron herramientas y propuestas de acción para desdolarizar los costos de los insumos difundidos que afectan a las fábricas locales y que generan inflación, como también la posibilidad de avanzar en un proyecto de ley que permita igualdad de condiciones para la exportación y el mercado interno que aliente la competitividad local. "Se precisa poner en marcha un dialogo para que exista una sinergia entre grandes y pymes para mejorar la competitividad", destaco Felisa Miceli, coordinadora de la mesa de Costos de Insumos Difundidos que se lleva a cabo en el marco de la organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se realizará el 17, 18 y 19. Por su parte, el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, dependiente de la Secretaria de Comercio Interior, Matias Ginsberg, abogó por la desdolarización de los costos de insumos básicos en el país, si bien señaló que se trata de un trabajo a largo plazo. En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, festejó la apertura de una mesa de dialogo entre todos los sectores "para consensuar una estructura de precios que les permita a las **pymes** saber qué va a pasar



### El Intransigente · com

#### La verdad debe contarse entera...; Siempre!

# El Ministerio de Desarrollo Productivo e industriales pymes debatieron la desdolarización de los insumos –

La discusión se dio en una reunión en el marco de la organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

#### Por El Intransigente

Funcionarios del ministerio de Desarrollo Productivo, liderado por Matías Kulfas, e industriales **pymes** analizaron propuestas de acción y distintas herramientas para desdolarizar los costos de los insumos difundidos, que afectan directamente a las fábricas locales y además generan inflación. El objetivo es mejorar la competitividad de las empresas argentinas.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el encuentro se dio en el marco de la organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se realizará entre el 17 y el 19 de noviembre. Además, debatieron sobre un proyecto de ley que permita igualdad de condiciones para la exportación y el mercado interno.

Industria Pyme: se registró el mayor nivel de uso de la capacidad instalada

En la reunión también se detallaron algunos ejemplos de precios dolarizados que le agregan presión inflacionaria a los productos locales. Esto se debe a que se exportan con precios hasta 40% menores a los que accede el mercado local. Según explicaron, esta situación abarca a muchos sectores de la economía nacional.



El acero, el aluminio y la vitivinicultura son algunos de los rubros donde más se ve esa diferencia en los precios. Por otro lado, en la reunión estuvo presente Matías Ginsberg, el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, quien pidió por la desdolarización de los costos de insumos básicos en el país.

A su vez, el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, agradeció la predisposición del Ministerio de Desarrollo Productivo, y afirmó: «Podemos avanzar en un acuerdo de precios consensuados entres las grandes empresas y las pymes para tener certidumbre en los costos de producción. De esa manera, los incrementos se producirán con previo aviso, lo que permitirá una planificación de los negocios».



### Noviembre 04



#### ámbito

# Gobierno busca que las pymes industriales desdolaricen los insumos que usan para producir

ECONOMÍA 04 Noviembre 2020

Aseguran que quieren llegar a acuerdos con las grandes empresas proveedoras para tener más previsibilidad y evitar una mayor inflación. Advierten, también, que es un pedido que tiene larga data.

"Básicamente el tema de desdolarizar es porque nosotros compramos los insumos en dólares: las **pymes**, al no tener en muchos casos acceso al financiamiento bancario, obtienen financiamiento a través de las empresas proveedoras que dan 30 o 45 días para pagar. Pero mantienen los precios en dólares, es decir que si aumenta el dólar en ese tiempo, perdemos porque vendemos en pesos. Se complica por ese tema", resumió a Ámbito **Daniel Rosato**, presidente de **Industriales Pymes Argentinos** y uno de los impulsores del Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción que se llevará a cabo entre el 17 y 19 próximos.

"No tenemos nada contra las empresas grandes, al contrario. Estamos hablando de un tema netamente comercial, que tiene que ver con que podamos coordinar los precios. Lo que queremos es consensuar, porque cuando se habla de desdolarizar es para controlar la inflación, ya que es un efecto dominó: por ejemplo el 5% de aumento del dólar de un producto, termina con una suba del 15% en góndola. Es que cuando a las **pymes** les pasa esto, tienen que aumentar sus precios porque tienen que cubrirse. Queremos llegar a un acuerdo para tener más previsibilidad y no tener que recargar y vender en pesos pero actualizando al dólar, porque el mercado no está demandado", agregó **Rosato**.

En el encuentro se detallaron ejemplos de precios dolarizados, como el aluminio, que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, ya que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado local.



La exministra de Economía Felisa Micelli es la coordinadora de la mesa de Costos de Insumos Difundidos que se lleva a cabo en el marco del Congreso de Consenso. "No tenemos una mirada en contra de las grandes empresas e incluso consideramos fundamental su participación en los clubes mundiales de producción de sectores específicos, como el aluminio o el acero, y por eso planteamos que se precisa poner en marcha un diálogo para que exista una sinergia entre grandes y **pymes** para mejorar la competitividad", sostuvo al respecto.

Durante la reunión, el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Matías Ginsberg, también se refirió a la desdolarización de los costos de insumos básicos en el país. Destacó que se trata de un trabajo a largo plazo, pero señaló que "existen herramientas de trabajo del corto plazo" para poder enfrentar situaciones de abuso de posición dominante en algunos sectores.

Marcelo Fernández, titular de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), sostuvo que el pedido de desdolarizar los insumos básicos para la producción tiene larga data. "Lo venimos diciendo desde hace años. En la época de Macri, con las devaluaciones fuertes, por ejemplo la que tuvo lugar pos PASO, fue tremendo. Las empresas toman el tipo de cambio cuando pagás, y es imposible trasladar al costo esa suba. Lo habíamos pedido en su momento, pero evidentemente es legal. Lo planteamos en el gobierno anterior y no tuvimos mayores respuestas. Después llegó la pandemia, veníamos bastante regulares porque el dólar estaba quieto, pero es un tema a discutir", sostuvo Fernández ante Ámbito, quien remarcó que en ese caso las **pymes** quedan entre el comercio al que le venden sus productos y las empresas proveedoras, ya que el aumento en el costo de los insumos dolarizados "no se puede trasladar".





# Pymes industriales analizaron con el gobierno herramientas y propuestas para desdolarizar los costos de insumos –

**PYMES** INDUSTRIALES ANALIZARON CON EL GOBIERNO HERRAMIENTAS Y PROPUESTAS PARA DESDOLARIZAR LOS COSTOS DE INSUMOS

Industriales **pymes** y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo analizaron herramientas y propuestas de acción para desdolarizar los costos de los insumos difundidos que afectan a las fábricas locales y que generan inflación.

También debatieron sobre la posibilidad de avanzar en un proyecto de ley que permita igualdad de condiciones para la exportación y el mercado interno que aliente la competitividad local.

Así lo analizaron en el marco de la organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre próximos.

El subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, Matías Ginsberg, abogó por la desdolarización de los costos de insumos básicos en el país

En el encuentro se detallaron ejemplos de precios dolarizados que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, debido a que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado local.

Según se informó, esta situación abarca a distintos sectores, como el aluminio, el acero o la vitivinicultura.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, agradeció la «predisposición para participar» de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.





## Industriales y Gobierno buscan desdolarizar costos de las fábricas –

Empresarios **pymes** y funcionarios de Desarrollo Productivo avanzaron en una agenda de propuestas y herramientas para quitarle presión inflacionarias a los productos que tienen insumos locales, pero cuyos precios se cotizan en dólares.

La dolarización de los costos de los insumos difundidos le agregó tensión inflacionaria a los precios que llegan a las góndolas y que son producidos por las **pymes** industriales. Así lo transmitieron empresarios fabriles ante funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo en una de las mesas de debate que anteceden al Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional.

Sin fricciones, pero con las cartas sobre la mesa, los sectores público y privado buscan desandar el camino de los precios de insumos locales con precios internacionales.

Según pudo saber BAE Negocios, hubo casos puntuales en sectores como el aluminio o el plástico que desnudaron operaciones comerciales con escaso aporte de lealtad, que involucran a grandes empresas que venden materia prima al extranjero con precios más económicos que los ofrecidos en el mercado interno, a tal punto que la importación de los bienes finales resultan incluso más baratos que los fabricados en el país ante la falta de competitividad.

En la una reunión se analizaron herramientas y propuestas de acción para desdolarizar los costos de los insumos difundidos que afectan a las fábricas locales y que generan inflación, señalaron los organizadores, quienes adelantaron que también se habló de la posibilidad de avanzar en un «proyecto de ley que permita igualdad de condiciones para la exportación y el mercado interno que aliente la competitividad local».



"No tenemos una mirada en contra de las grandes empresas e incluso consideramos fundamental su participación en los clubes mundiales de producción de sectores específicos, como el aluminio o el acero, y por eso planteamos que se precisa poner en marcha un diálogo para que exista una sinergia entre grandes y **pymes** para mejorar la competitividad", destacó Felisa Miceli, coordinadora de la mesa de Costos de Insumos Difundidos que se lleva a cabo en el marco de la organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre próximos.

El subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, Matías Ginsberg, abogó por la desdolarización de los costos de insumos básicos en el país. Si bien señaló que se trata de un trabajo a largo plazo, al sostener que "lleva mucho desandar una cultura de muchos años de aplicación", destacó que "existen herramientas de trabajo del corto plazo" para poder enfrentar situaciones de abuso de posición dominante en algunos sectores.

En ese punto, la coordinadora del área de Competencia Desleal del Ministerio de Desarrollo Productivo, Sofía Gómez González, destacó la aplicación de la figura de Abuso de situación de dependencia económica como un hecho particular dentro de las relaciones con las empresas productoras de insumos difundidos. Según un comunicado de prensa, la funcionaria confirmó que las entidades de tercer grado podrán representar reclamos de particulares para evitar conflictos entre proveedores y **pymes** mediante la ampliación de la legitimación activa provista en el Decreto N° 274/19.

En el encuentro se detallaron ejemplos de precios dolarizados que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, debido a que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado local. Esta situación abarca a distintos sectores, como el aluminio, el acero o la vitivinicultura.



En ese sentido, hubo un compromiso de las partes de crear mesas de diálogo entre el Gobierno y las entidades que participarán del Congreso Industrial.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, agradeció la "predisposición para participar" de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo y festejó la apertura de una mesa de diálogo entre todos los sectores "para consensuar una estructura de precios que les permita a las **pymes** saber qué va a pasar".

"Podemos avanzar en un acuerdo de precios consensuados entre las grandes empresas y las **pymes** para tener certidumbre en los costos de producción. De esa manera, los incrementos se producirán con previo aviso, lo que permitirá una planificación de los negocios. Desde el **IPA** ya habíamos señalado situaciones que pusieron en riesgo a las fábricas, con el antecedente del cierre de muchas **pymes** durante la gestión del gobierno anterior producto de la dolarización de la energía", sostuvo **Rosato**.

Miceli cerró el encuentro con el ofrecimiento de poner a disposición de los funcionarios el proyecto de ley surgido del debate de la mesa de Costos de Insumos Difundidos y que busca establecer un precio de exportación convalidado con el mercado interno.



### **Noticias**de**Hoy**

# Pymes industriales analizaron con el gobierno herramientas y propuestas para desdolarizar los costos de insumos

Industriales **pymes** y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo analizaron herramientas y propuestas de acción para desdolarizar los costos de los insumos difundidos que afectan a las fábricas locales y que generan inflación.

También debatieron sobre la posibilidad de avanzar en un proyecto de ley que permita igualdad de condiciones para la exportación y el mercado interno que aliente la competitividad local.

Así lo analizaron en el marco de la organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre próximos.

El subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, Matías Ginsberg, abogó por la desdolarización de los costos de insumos básicos en el país.

En el encuentro se detallaron ejemplos de precios dolarizados que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, debido a que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado local.

Según se informó, esta situación abarca a distintos sectores, como el aluminio, el acero o la vitivinicultura.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, agradeció la «predisposición para participar» de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.

«Podemos avanzar en un acuerdo de precios consensuados entre las grandes empresas y las **pymes** para tener certidumbre en los costos de producción. De esa manera, los incrementos se producirán con previo aviso, lo que permitirá una planificación de los negocios», afirmó.





## Desdolarizar los insumos. Buscan quitarle presión a los precio de góndola -

Desdolarizar los insumos. Buscan quitarle presión a los precio de góndola

La desdolarización de los insumos quitaría presión a los precios en las góndolas. Industriales y Gobierno buscan desdolarizar costos de las fábricas

Empresarios **pymes** y funcionarios de Desarrollo Productivo avanzaron en una agenda de propuestas y herramientas para quitarle presión inflacionarias a los productos que tienen insumos locales, pero cuyos precios se cotizan en dólares.

La dolarización de los costos de los insumos difundidos le agregó tensión inflacionaria a los precios que llegan a las góndolas y que son producidos por las **pymes** industriales. Así lo transmitieron empresarios fabriles ante funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo en una de las mesas de debate que anteceden al Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional. Sin fricciones, pero con las cartas sobre la mesa, los sectores público y privado buscan desandar el camino de los precios de insumos locales con precios internacionales.

La desdolarización de los insumos quitaría presión a los precios en las góndolas

Hubo casos puntuales en sectores como el aluminio o el plástico que desnudaron operaciones comerciales con escaso aporte de lealtad, que involucran a grandes empresas que venden materia prima al extranjero con precios más económicos que los ofrecidos en el mercado interno, a tal punto que la importación de los bienes finales resultan incluso más baratos que los fabricados en el país ante la falta de competitividad.

En la una reunión se analizaron herramientas y propuestas de acción para desdolarizar los costos de los insumos difundidos que afectan a las fábricas



locales y que generan inflación, señalaron los organizadores, quienes adelantaron que también se habló de la posibilidad de avanzar en un "proyecto de ley que permita igualdad de condiciones para la exportación y el mercado interno que aliente la competitividad local".

"No tenemos una mirada en contra de las grandes empresas e incluso consideramos fundamental su participación en los clubes mundiales de producción de sectores específicos, como el aluminio o el acero, y por eso planteamos que se precisa poner en marcha un diálogo para que exista una sinergia entre grandes y **pymes** para mejorar la competitividad", destacó Felisa Miceli, coordinadora de la mesa de Costos de Insumos Difundidos que se lleva a cabo en el marco de la organización del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre próximos.

Lleva mucho desandar una cultura de muchos años de aplicación

El subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, Matías Ginsberg, abogó por la desdolarización de los costos de insumos básicos en el país. Si bien señaló que se trata de un trabajo a largo plazo, al sostener que "lleva mucho desandar una cultura de muchos años de aplicación", destacó que "existen herramientas de trabajo del corto plazo" para poder enfrentar situaciones de abuso de posición dominante en algunos sectores.

En ese punto, la coordinadora del área de Competencia Desleal del Ministerio de Desarrollo Productivo, Sofía Gómez González, destacó la aplicación de la figura de Abuso de situación de dependencia económica como un hecho particular dentro de las relaciones con las empresas productoras de insumos difundidos. Según un comunicado de prensa, la funcionaria confirmó que las entidades de tercer grado podrán representar reclamos de particulares para evitar conflictos entre proveedores y **pymes** mediante la ampliación de la legitimación activa provista en el Decreto N° 274/19.



En el encuentro se detallaron ejemplos de precios dolarizados que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, debido a que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado local. Esta situación abarca a distintos sectores, como el aluminio, el acero o la vitivinicultura.

En ese sentido, hubo un compromiso de las partes de crear mesas de diálogo entre el Gobierno y las entidades que participarán del Congreso Industrial.

Podemos avanzar en un acuerdo de precios consensuados entre las grandes empresas y las **pymes** 

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, agradeció la "predisposición para participar" de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo y festejó la apertura de una mesa de diálogo entre todos los sectores "para consensuar una estructura de precios que les permita a las **pymes** saber qué va a pasar".

"Podemos avanzar en un acuerdo de precios consensuados entre las grandes empresas y las **pymes** para tener certidumbre en los costos de producción. De esa manera, los incrementos se producirán con previo aviso, lo que permitirá una planificación de los negocios. Desde el **IPA** ya habíamos señalado situaciones que pusieron en riesgo a las fábricas, con el antecedente del cierre de muchas **pymes** durante la gestión del gobierno anterior producto de la dolarización de la energía", sostuvo **Rosato**.

Miceli cerró el encuentro con el ofrecimiento de poner a disposición de los funcionarios el proyecto de ley surgido del debate de la mesa de Costos de Insumos Difundidos y que busca establecer un precio de exportación convalidado con el mercado interno.



### noticiasdelocom

## El Gobierno busca que las pymes industriales puedan desdolarizar los insumos que usan para producir –

Industriales **pymes** buscan articular junto al Gobierno las herramientas para desdolarizar costos de insumos fundamentales para la producción, ya que sostienen que afectan de manera directa a las fábricas locales y genera una mayor inflación. Durante una reunión con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, se analizaron herramientas y propuestas de acción para poder llegar a un acuerdo con las grandes empresas a fin de tener "más previsibilidad".

"Básicamente el tema de desdolarizar es porque nosotros compramos los insumos en dólares: las **pymes**, al no tener en muchos casos acceso al financiamiento bancario, obtienen financiamiento a través de las empresas proveedoras que dan 30 o 45 días para pagar. Pero mantienen los precios en dólares, es decir que si aumenta el dólar en ese tiempo, perdemos porque vendemos en pesos. Se complica por ese tema", resumió a Ámbito **Daniel Rosato**, presidente de **Industriales Pymes Argentinos** y uno de los impulsores del Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción que se llevará a cabo entre el 17 y 19 próximos.

"No tenemos nada contra las empresas grandes, al contrario. Estamos hablando de un tema netamente comercial, que tiene que ver con que podamos coordinar los precios. Lo que queremos es consensuar, porque cuando se habla de desdolarizar es para controlar la inflación, ya que es un efecto dominó: por ejemplo el 5% de aumento del dólar de un producto, termina con una suba del 15% en góndola. Es que cuando a las **pymes** les pasa esto, tienen que aumentar sus precios porque tienen que cubrirse. Queremos llegar a un acuerdo para tener más previsibilidad y no tener que recargar y vender en pesos pero actualizando al dólar, porque el mercado no está demandado", agregó **Rosato**.



En el encuentro se detallaron ejemplos de precios dolarizados, como el aluminio, que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, ya que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado local.

La exministra de Economía Felisa Micelli es la coordinadora de la mesa de Costos de Insumos Difundidos que se lleva a cabo en el marco del Congreso de Consenso. "No tenemos una mirada en contra de las grandes empresas e incluso consideramos fundamental su participación en los clubes mundiales de producción de sectores específicos, como el aluminio o el acero, y por eso planteamos que se precisa poner en marcha un diálogo para que exista una sinergia entre grandes y **pymes** para mejorar la competitividad", sostuvo al respecto.

Durante la reunión, el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Matías Ginsberg, también se refirió a la desdolarización de los costos de insumos básicos en el país. Destacó que se trata de un trabajo a largo plazo, pero señaló que "existen herramientas de trabajo del corto plazo" para poder enfrentar situaciones de abuso de posición dominante en algunos sectores.

Marcelo Fernández, titular de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), sostuvo que el pedido de desdolarizar los insumos básicos para la producción tiene larga data. "Lo venimos diciendo desde hace años. En la época de Macri, con las devaluaciones fuertes, por ejemplo la que tuvo lugar pos PASO, fue tremendo. Las empresas toman el tipo de cambio cuando pagás, y es imposible trasladar al costo esa suba. Lo habíamos pedido en su momento, pero evidentemente es legal. Lo planteamos en el gobierno anterior y no tuvimos mayores respuestas. Después llegó la pandemia, veníamos bastante regulares porque el dólar estaba quieto, pero es un tema a discutir", sostuvo Fernández ante Ámbito, quien remarcó que en ese caso las **pymes** quedan entre el comercio al que le venden sus productos y las empresas proveedoras, ya que el aumento en el costo de los insumos dolarizados "no se puede trasladar".





## El Gobierno busca que las pymes industriales desdolaricen los insumos que usan para producir –

Industriales **pymes** buscan articular junto al Gobierno las herramientas para desdolarizar costos de insumos fundamentales para la producción, ya que sostienen que afectan de manera directa a las fábricas locales y genera una mayor inflación. Durante una reunión con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, se analizaron herramientas y propuestas de acción para poder llegar a un acuerdo con las grandes empresas a fin de tener "más previsibilidad".

"Básicamente el tema de desdolarizar es porque nosotros compramos los insumos en dólares: las **pymes**, al no tener en muchos casos acceso al financiamiento bancario, obtienen financiamiento a través de las empresas proveedoras que dan 30 o 45 días para pagar. Pero mantienen los precios en dólares, es decir que si aumenta el dólar en ese tiempo, perdemos porque vendemos en pesos. Se complica por ese tema", resumió a Ámbito **Daniel Rosato**, presidente de **Industriales Pymes Argentinos** y uno de los impulsores del Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción que se llevará a cabo entre el 17 y 19 próximos.

"No tenemos nada contra las empresas grandes, al contrario. Estamos hablando de un tema netamente comercial, que tiene que ver con que podamos coordinar los precios. Lo que queremos es consensuar, porque cuando se habla de desdolarizar es para controlar la inflación, ya que es un efecto dominó: por ejemplo el 5% de aumento del dólar de un producto, termina con una suba del 15% en góndola. Es que cuando a las **pymes** les pasa esto, tienen que aumentar sus precios porque tienen que cubrirse. Queremos llegar a un acuerdo para tener más previsibilidad y no tener que recargar y vender en pesos pero actualizando al dólar, porque el mercado no está demandado", agregó **Rosato**.



En el encuentro se detallaron ejemplos de precios dolarizados, como el aluminio, que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, ya que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado local.

La exministra de Economía Felisa Micelli es la coordinadora de la mesa de Costos de Insumos Difundidos que se lleva a cabo en el marco del Congreso de Consenso. "No tenemos una mirada en contra de las grandes empresas e incluso consideramos fundamental su participación en los clubes mundiales de producción de sectores específicos, como el aluminio o el acero, y por eso planteamos que se precisa poner en marcha un diálogo para que exista una sinergia entre grandes y **pymes** para mejorar la competitividad", sostuvo al respecto.

Durante la reunión, el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Matías Ginsberg, también se refirió a la desdolarización de los costos de insumos básicos en el país. Destacó que se trata de un trabajo a largo plazo, pero señaló que "existen herramientas de trabajo del corto plazo" para poder enfrentar situaciones de abuso de posición dominante en algunos sectores.

Marcelo Fernández, titular de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), sostuvo que el pedido de desdolarizar los insumos básicos para la producción tiene larga data. "Lo venimos diciendo desde hace años. En la época de Macri, con las devaluaciones fuertes, por ejemplo la que tuvo lugar pos PASO, fue tremendo. Las empresas toman el tipo de cambio cuando pagás, y es imposible trasladar al costo esa suba. Lo habíamos pedido en su momento, pero evidentemente es legal. Lo planteamos en el gobierno anterior y no tuvimos mayores respuestas. Después llegó la pandemia, veníamos bastante regulares porque el dólar estaba quieto, pero es un tema a discutir", sostuvo Fernández ante Ámbito, quien remarcó que en ese caso las **pymes** quedan entre el comercio al que le venden sus productos y las empresas proveedoras, ya que el aumento en el costo de los insumos dolarizados "no se puede trasladar".





## Gobierno busca que las pymes industriales desdolaricen los insumos que usan para producir –

POR GABRIEL QUAIZEL ·

Busca llegar a acuerdos con las grandes empresas proveedoras para tener más previsibilidad y evitar una mayor inflación.

BUENOS AIRES (NAP). Industriales **pymes** buscan articular junto al Gobierno las herramientas para desdolarizar costos de insumos fundamentales para la producción, ya que sostienen que afectan de manera directa a las fábricas locales y genera una mayor inflación.

Durante una reunión con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, se analizaron herramientas y propuestas de acción para poder llegar a un acuerdo con las grandes empresas a fin de tener "más previsibilidad".

"Básicamente el tema de desdolarizar es porque nosotros compramos los insumos en dólares: las **pymes**, al no tener en muchos casos acceso al financiamiento bancario, obtienen financiamiento a través de las empresas proveedoras que dan 30 o 45 días para pagar. Pero mantienen los precios en dólares, es decir que si aumenta el dólar en ese tiempo, perdemos porque vendemos en pesos. Se complica por ese tema", resumió a Ámbito **Daniel Rosato**, presidente de **Industriales Pymes Argentinos** y uno de los impulsores del Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción que se llevará a cabo entre el 17 y 19 próximos.



"No tenemos nada contra las empresas grandes, al contrario. Estamos hablando de un tema netamente comercial, que tiene que ver con que podamos coordinar los precios. Lo que queremos es consensuar, porque cuando se habla de desdolarizar es para controlar la inflación, ya que es un efecto dominó: por ejemplo el 5% de aumento del dólar de un producto, termina con una suba del 15% en góndola. Es que cuando a las **pymes** les pasa esto, tienen que aumentar sus precios porque tienen que cubrirse. Queremos llegar a un acuerdo para tener más previsibilidad y no tener que recargar y vender en pesos pero actualizando al dólar, porque el mercado no está demandado", agregó **Rosato**.

En el encuentro se detallaron ejemplos de precios dolarizados, como el aluminio, que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, ya que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado local.

La exministra de Economía Felisa Micelli es la coordinadora de la mesa de Costos de Insumos Difundidos que se lleva a cabo en el marco del Congreso de Consenso. "No tenemos una mirada en contra de las grandes empresas e incluso consideramos fundamental su participación en los clubes mundiales de producción de sectores específicos, como el aluminio o el acero, y por eso planteamos que se precisa poner en marcha un diálogo para que exista una sinergia entre grandes y **pymes** para mejorar la competitividad", sostuvo al respecto.

Durante la reunión, el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Matías Ginsberg, también se refirió a la desdolarización de los costos de insumos básicos en el país. Destacó que se trata de un trabajo a largo plazo, pero señaló que "existen herramientas de trabajo del corto plazo" para poder enfrentar situaciones de abuso de posición dominante en algunos sectores.

Marcelo Fernández, presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera), sostuvo que el pedido de desdolarizar los insumos básicos para la producción tiene larga data. "Lo venimos diciendo desde hace años. En la época de Macri, con las devaluaciones fuertes, por ejemplo la que tuvo lugar pos PASO, fue tremendo. Las empresas toman el tipo de cambio cuando pagás, y es imposible trasladar al costo esa suba".





## El Gobierno busca que las pymes industriales desdolaricen los insumos que usan para producir –

Aseguran que quieren llegar a acuerdos con las grandes empresas proveedoras para tener más previsibilidad y evitar una mayor inflación.

El Gobierno junto con industriales **pymes** buscan las herramientas para desdolarizar costos de insumos fundamentales para la producción, ya que sostienen que afectan de manera directa a las fábricas locales y genera una mayor inflación.

Durante una reunión con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, se analizaron herramientas y propuestas de acción para poder llegar a un acuerdo con las grandes empresas a fin de tener "más previsibilidad"

Ante este panorama, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos y uno de los impulsores del Primer Congreso Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción que se llevará a cabo entre el 17 y 19 próximos, explicó que el tema de desdolarizar es porque se compran los insumos en dólares: las **pymes**, al no tener en muchos casos acceso al financiamiento bancario, obtienen financiamiento a través de las empresas proveedoras que dan 30 o 45 días para pagar. "Pero mantienen los precios en dólares, es decir que si aumenta el dólar en ese tiempo, perdemos porque vendemos en pesos. Se complica por ese tema", explicó en diálogo con Ámbito.

"No tenemos nada contra las empresas grandes, al contrario. Estamos hablando de un tema netamente comercial, que tiene que ver con que podamos coordinar los precios. Lo que queremos es consensuar, porque cuando se habla de desdolarizar es para controlar la inflación, ya que es un efecto dominó: por ejemplo el 5% de aumento del dólar de un producto, termina con una suba del 15% en góndola. Es que cuando a las **pymes** les pasa esto, tienen que aumentar sus precios porque tienen que cubrirse. Queremos llegar a un acuerdo para tener más previsibilidad y no tener que recargar y vender en pesos pero actualizando al dólar, porque el mercado no está demandado", agregó **Rosato**.



### **Noviembre 05**





# Las pymes piden unificar regímenes, de cara a la post pandemia - 05/11/2020 BAE - Nota - Economía y Finanzas - Pag. 7

Eduardo Mejías

Planteos ante la AFIP y ARBA en el Congreso Somos Industria

Referentes del sector **pyme** destacaron las medidas implementadas durante la etapa de emergencia sanitaria, las mejoras en materia de regímenes de devoluciones y pago de salarios por medio del ATP e instaron, de cara a la nueva normalidad, la posibilidad de llevar adelante la "unificación de los regímenes de retenciones y percepciones" al detectar "problemas muy serios" que una firma (que opera en varias jurisdicciones) debe enfrentar al momento de realizar su facturación.

La subdirectora general de Servicios al Contribuyente de AFIP, Patricia Vaca Narvaja, reconoció que se trata de una "materia pendiente", aunque advirtió que "no es fácil" por su complejidad. Vaca Naravaja escuchó el planteo en el 2° Congreso Industrial **Pyme** junto al director General de ARBA, Cristian Girard. En ese contexto, la funcionaria realizó un punteo de los paquetes de asistencia que desplegó el organismo recaudador desde el arribo del Gobierno y que se acentuó con la pandemia.

"Cuando llegamos, sabíamos de la situación que habíamos transcurrido de parate económico, recesión, caída del consumo y cierre de **pymes**, con más de 24.500 de ellas. Frente a esta realidad, la primera propuesta que tuvimos fue plantear una moratoria ante la falta de financiamiento que muchas empresas habían tenido que enfrentar con más deudas con el fisco", señaló la funcionaria.



En este punto, la representante de AFIP indicó que se incluyó la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, entre otros beneficios, y que hubo una "muy fuerte presentación" de empresas que adhirieron e incluso lograron ingresar bajo el régimen estipulado por el Certificado **Pyme**.

"El crecimiento de los Certificados **Pyme** pasó de 700.000 contabilizados en la secretaría al inicio a 1.455.900 registrados hoy", resaltó la funcionaria. "El objetivo de mantener la actividad y el trabajo hizo que apareciera el programa ATP y créditos a tasa cero. Un esfuerzo muy grande por parte del Estado", resaltó.

Vaca Narvaja señaló que por mes 210.815 empresas fueron asistidas con esta herramienta, que repercutió en 1,8 millón de empleados a un costo total de \$211.000 millones. Misma valoración hizo sobre suspensión de la exclusión y baja del monotributo, las prórrogas de vencimientos, la inclusión de IVA diferidos y la puesta en marcha de trámites digitales.

En la misma línea, la funcionaria detalló el impacto de la segunda moratoria ampliada que todavía se mantiene disponible para su adhesión hasta el 30 de noviembre.

"Entraron todos, desde los autónomos y monotributistas hasta las grandes empresas con una mayor flexibilidad de contemplación".



### Noviembre 09





## Realizan el primer congreso industrial para analizar la actualidad de las pymes

Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la Mesa Nacional de Unidad Pyme realizarán el Primer Congreso Industrial en el que participarán distintos sectores para analizar la actualidad de las pymes y las estrategias para un crecimiento sustentable.

El Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción se realizará entre el 17 y 19 de noviembre, con la participación de **pymes**, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular.

El encuentro será de modalidad virtual y semipresencial en la que expondrán referentes gremiales, empresarios y dirigentes sociales, informó IPA en un comunicado.

La premisa será "escuchar el análisis de todos los sectores con la más amplia mirada posible para poder encontrar los puntos en común que afectan a todos, y desde ahí poder proyectar con medidas para enfrentar la urgencia, y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro que esperamos para el país", afirmó Daniel Rosato, presidente de IPA.

En el encuentro, se abordará el análisis de la situación actual que reconozca los principales problemas de la industria nacional, y el desarrollo de proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable en la industria, se informó.



### **GrupoLaProvincia**com

## Realizan el primer congreso industrial para analizar la actualidad de las pymes

Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la Mesa Nacional de Unidad Pyme realizarán el Primer Congreso Industrial en el que participarán distintos sectores para analizar la actualidad de las pymes y las estrategias para un crecimiento sustentable.

El Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción se realizará entre el 17 y 19 de noviembre, con la participación de **pymes**, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular.

El encuentro será de modalidad virtual y semipresencial en la que expondrán referentes gremiales, empresarios y dirigentes sociales, informó IPA en un comunicado.

La premisa será "escuchar el análisis de todos los sectores con la más amplia mirada posible para poder encontrar los puntos en común que afectan a todos, y desde ahí poder proyectar con medidas para enfrentar la urgencia, y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro que esperamos para el país", afirmó Daniel Rosato, presidente de IPA.

En el encuentro, se abordará el análisis de la situación actual que reconozca los principales problemas de la industria nacional, y el desarrollo de proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable en la industria, se informó.



### **Noviembre 10**





# Con eje en producción y empleo, realizarán una cumbre industrial - 10/11/2020 BAE - Nota - Economía y Finanzas - Pag. 7

Ariel Maciel

Participarán empresarios, sindicalistas y funcionarios

amaciel@baenegocios.com @arielgmacie

Luego de más de dos meses de trabajo en mesas de análisis, los distintos actores del sector privado industrial **pyme** pondrán sobre la mesa del Primer Congreso Industrial del Consenso las propuestas para dialogar un plan de reindustrialización del país. En el camino también participaron funcionarios del Gobierno, lo que mostró la puesta en práctica de una mesa de diálogo tripartita, con la base de acuerdos en puntos en común que tienen todos los actores que participan del cónclave.

Se espera la participación del presidente Alberto Fernández en la apertura y la del gobernador Axel Kicillof en el cierre, pero ya se anotaron en la grilla de tres días varios funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro bonaerense de Producción, Augusto Costa, entre otros.

"La sociedad nos impone la necesidad de la unidad nacional porque la crisis heredada y las consecuencias de la pandemia obligan a poner al trabajo y a la producción por encima de cualquier diferencia personalista, tanto de nombres particulares como de entidades", afirmó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).



### BAENEGOCIOS

La premisa será "escuchar el análisis de todos los sectores con la más amplia mirada posible para poder encontrar los puntos en común que afectan a todos, y desde ahí poder proyectar con medidas para enfrentar la urgencia y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro que esperamos para el país", sostuvo Rosato.

El congreso comenzará el martes próximo y allí habrá una amplia agenda, en donde la financiación de las **pymes** será un eje vertebral. Disertarán el presidente del BICE, José Ignacio de Mendiguren, y el director del Banco Nación, Claudio Lozano.

Ese mismo día también habrá una mesa en donde participe el secretario general del sindicato de mecánicos SMATA, Ricardo Pignanelli. Las agendas del miércoles 18 y del jueves 19 incluyen presentaciones del presidente del INTI, Rubén Geneyro, y temáticas como políticas de género, textil, parques Industriales y vitivinicultura, entre otras.

Será un encuentro virtual y semipresencial con importantes referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares. Y su estructura está pensada en tres grandes áreas de reflexión: diagnóstico o análisis de la situación actual que reconozca los principales problemas de la industria nacional; desarrollo de proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable en la industria, y propuestas de medidas que resuelvan los problemas urgentes a corto plazo para direccionar a la economía de acuerdo con los debates y el desarrollo de ellos durante la segunda etapa.

El evento se pondrá en marcha entre el 17 y el 19 de noviembre



## LA PRENSA 1869 150° aniversario 2019

### **Congreso Industrial**

El 17, 18 y 19 de este mes se llevará a cabo el primer Congreso Industrial Del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos) y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme), que nuclea un amplio número de entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular. Será un encuentro virtual y se mi presencial con importantes referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares y habrá acceso preferencial para la cobertura periodística.







Distintos sectores debatirán acerca de la puesta en práctica de nuevas estrategias y la consolidación del crecimiento sustentable de las industrias del rubro.

Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la Mesa Nacional de Unidad Pyme realizarán el Primer Congreso Industrial en el que participarán distintos sectores para analizar la actualidad de las pymes y las estrategias para un crecimiento sustentable.

El Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción se realizará entre el 17 y 19 de noviembre, con la participación de **pymes**, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular.

El encuentro será de modalidad virtual y semipresencial en la que expondrán referentes gremiales, empresarios y dirigentes sociales, informó IPA en un comunicado.

La premisa será "escuchar el análisis de todos los sectores con la más amplia mirada posible para poder encontrar los puntos en común que afectan a todos, y desde ahí poder proyectar con medidas para enfrentar la urgencia, y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro que esperamos para el país", afirmó Daniel Rosato, presidente de IPA.

En el encuentro, se abordará el análisis de la situación actual que reconozca los principales problemas de la industria nacional, y el desarrollo de proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable en la industria, se informó.



#### somos > pymes

Eventos Publicado el 10.11.2020

### 17-11-2020 Primer Congreso Industrial sobre la actualidad de las PYMES



El Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción se realizará entre el 17 y 19 de noviembre, con la participación de **PYMES**, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular

El encuentro será de modalidad virtual y semipresencial en la que expondrán referentes gremiales, empresarios y dirigentes sociales, informó IPA en un comunicado.

El objetivo será "escuchar el análisis de todos los sectores con la más amplia mirada posible para poder encontrar los puntos en común que afectan a todos, y desde ahí poder proyectar con medidas para enfrentar la urgencia, y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro que esperamos para el país", afirmó Daniel Rosato, presidente de IPA.

En el encuentro, se abordará el análisis de la situación actual que reconozca los principales problemas de la industria nacional, y el desarrollo de proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable en la industria.

Más detalles en: https://bit.ly/38sr8T4



# Info Textil Noticias & Negocios



Luego de más de dos meses de trabajo en mesas de análisis, los distintos actores del sector privado industrial **pyme** pondrán sobre la mesa del Primer Congreso Industrial del Consenso las propuestas para dialogar un plan de reindustrialización del país. En el camino también participaron funcionarios del Gobierno nacional, lo que mostró la puesta en práctica de una mesa de diálogo tripartito, con la base de acuerdos en puntos en común que tienen todos los actores que participan del cónclave.

Se espera por la participación del presidente Alberto Fernández para la apertura, y del gobernador Axel Kicillof para el cierre, pero ya se anotaron en la grilla de tres días varios funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; y el ministro bonaerense de Producción, Augusto Costa, entre otros.



"La sociedad nos impone la necesidad de la unidad nacional porque la crisis heredada y las consecuencias de la pandemia obliga a poner al trabajo y a la producción por encima de cualquier diferencia personalista, tanto de nombres particulares como de entidades", afirmó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

La premisa será "escuchar el análisis de todos los sectores con la más amplia mirada posible para poder encontrar los puntos en común que afectan a todos, y desde ahí poder proyectar con medidas para enfrentar la urgencia, y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro que esperamos para el país", sostuvo Rosato.

El congreso comenzará el martes próximo y allí habrá una amplia agenda, en donde la financiación de las **pymes** será un eje vertebral. Disertarán el presidente del BICE, José Ignacio De Mendiguren, y el director del Banco Nación, Claudio Lozano.

Ese mismo día también habrá una mesa en donde participe el secretario general del sindicato de Mecánicos SMATA, Ricardo Pignanelli. La agenda del miércoles 18 y del jueves 19 incluye presentaciones del presidente del INTI, Rubén Geneyro; y temáticas como Políticas de Género; Textil; Parques Industriales; y Vitivinicultura; entre otras.

Será un encuentro virtual y semi presencial con importantes referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares. Y su estructura está pensada en tres grandes áreas de reflexión: Diagnóstico o análisis de la situación actual que reconozca los principales problemas de la industria nacional; desarrollo de proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable en la industria; y propuestas de medidas que resuelvan los problemas urgentes a corto plazo para direccionar a la economía de acuerdo a los debates y desarrollo de ellos durante la segunda etapa.





EDICIÓN IMPRESA 10-11-2020 21:32

### **Primer congreso industrial**

#### **Encuentro virtual**













El 17, 18 y 19 de noviembre se realizará el primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos) y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme). Allí estarán representadas entidades de las pequeñas y medianas empresas, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular. "Será un encuentro virtual y semipresencial con importantes referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares", señalaron desde la organización. Las jornadas se centrarán en el diagnóstico de la situación actual; el desarrollo de proyectos para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable, y propuestas para problemas urgentes.



### **Noviembre 11**





### Se hará en Argentina un Congreso Industrial para evaluar la situación del sector

os días 17, 18 y 19 de noviembre se realizará en Argentina el Congreso Industrial del Consenso impulsado por distintos sectores de las pymes industriales para debatir y dialogar sobre la situación en el país.

Tal como informa el medio local BAE Negocios, desde la parte estatal se espera la participación del presidente de Argentina, Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Producción

En diálogo con dicho medio, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, detalló que la idea del encuentro es hacer énfasis en el trabajo y la producción para poder proyectar medidas para enfrentar la urgencia y para sembrar a futuro.

Entre los diferentes referentes del sector participarán el director del Banco Nación, Claudio Lozano y el presidente del INTI, Rubén Geneyro, entre otros. Se tratarán temas como Parques Industriales, Textil y Política de Género.

El encuentro, que comienza el próximo martes, tendrá modalidad virtual y semi presencial y estará dividido en tres grandes ejes: Diagnóstico de la situación actual, desarrollo de proyectos o estrategias y propuestas de medidas.





Argentina



### Argentina hará un Congreso Industrial para evaluar la situación del sector



Los días 17, 18 y 19 de noviembre se realizará en Argentina el Congreso Industrial del Consenso impulsado por distintos sectores de las pymes industriales para debatir y dialogar sobre la situación en el país.

Tal como informa el medio local BAE Negocios, desde la parte estatal se espera la participación del presidente de Argentina, Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Producción.

En diálogo con dicho medio, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, detalló que la idea del encuentro es hacer énfasis en el trabajo y la producción para poder proyectar medidas para enfrentar la urgencia y para sembrar a futuro.

Entre los diferentes referentes del sector participarán el director del Banco Nación, Claudio Lozano y el presidente del INTI, Rubén Geneyro, entre otros. Se tratarán temas como Parques Industriales, Textil y Política de Género.

El encuentro, que comienza el próximo martes, tendrá modalidad virtual y semi presencial y estará dividido en tres grandes ejes: Diagnóstico de la situación actual, desarrollo de proyectos o estrategias y propuestas de medidas.



### **Noviembre 15**



#### **■** ECONOMÍA Y POLÍTICA

INGRESÁ

CRONISTA · ECONOMÍA Y POLÍTICA · PYMES

## Pymes y gremios explorarán consensos entre el trabajo y la producción

Realizaran un Congreso el 17, 18 y 19 de noviembre, del que tomarán parte, además, agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular.

El 17, 18 y 19 de noviembre se llevará a cabo el primer Congreso Industrial Del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos) y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme), que nuclea a entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular.

Será un encuentro virtual y semi presencial con referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares y habrá acceso preferencial para la cobertura periodística

La estructura del Primer Congreso Industrial está pensada en tres grandes áreas de reflexión:

1ra.- Diagnóstico o análisis de la situación actual que reconozca los principales problemas de la industria nacional.

2da.- Desarrollo de proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable en la industria.

3ra.- Propuestas de medidas que resuelvan los problemas urgentes a corto plazo para direccionar a la economía de acuerdo a los debates y desarrollo de ellos durante la segunda etapa.



"La sociedad nos impone la necesidad de la unidad nacional porque la crisis heredada y las consecuencias de la pandemia obliga a poner al trabajo y a la producción por encima de cualquier diferencia personalista, tanto de nombres particulares como de entidades", sostuvo Daniel Rosato, presidente de IPA (Industriales Pymes Argentinos).

La premisa será "escuchar el análisis de todos los sectores con la más amplia mirada posible para poder encontrar los puntos en común que afectan a todos, y desde ahí poder proyectar con medidas para enfrentar la urgencia, y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro que esperamos para el país", sostuvo Rosato.



# Página 12

Organizan IPA y MNUP

## Congreso de industriales

ww.congresopymes.com.ar

### ARTES 17 DE NOVIEMBRE



.30 hs. INAUGURACIÓN

Juan Ángel Ciolli

Vicepresidente de CEEN, Coordinador de MNUP

**Daniel Rosato** 

Presidente de IPA, Vicepresidente de UIB

.30 hs. Matías Kulfas

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación

.15 hs. Claudio Lozano

Director Banco de la Nación Argentina

Los días martes 17, miércoles 18 y jueves 19 se llevará a cabo el primer Congreso Industrial Del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos) y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme), que nuclea un amplio número de entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular. Será un encuentro virtual y semi presencial con importantes referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares. "La premisa será escuchar el análisis de todos los sectores con la más amplia mirada posible para poder encontrar los puntos en común que afectan a todos, y desde ahí poder proyectar con medidas para enfrentar la urgencia, y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro que esperamos para el país", sostuvo Daniel Rosato, presidente de IPA. El evento se puede seguir por el canal de Youtube <u>Industriales Pymes Argentinos</u>. Programa en <u>www.congresopymes.com.ar</u>.



## ámbito

# Ya tiene fecha el primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción –

El primer Congreso Industrial Del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de noviembre. Será un encuentro virtual y semi presencial con importantes referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares.

Ya tiene fecha el primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción

El primer Congreso Industrial Del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de noviembre.

El evento es organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos) y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme), que nuclea un amplio número de entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular

Será un encuentro virtual y semi presencial con importantes referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares.

"La sociedad nos impone la necesidad de la unidad nacional porque la crisis heredada y las consecuencias de la pandemia obliga a poner al trabajo y a la producción por encima de cualquier diferencia personalista, tanto de nombres particulares como de entidades", sostuvo Daniel Rosato, presidente de IPA (Industriales Pymes Argentinos).



### Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

El Congreso tendrá tres grandes áreas de reflexión:

1ra.- Diagnóstico o análisis de la situación actual que reconozca los principales problemas de la industria nacional.

2da.- Desarrollo de proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable en la industria.

3ra.- Propuestas de medidas que resuelvan los problemas urgentes a corto plazo para direccionar a la economía de acuerdo a los debates y desarrollo de ellos durante la segunda etapa

La premisa será "escuchar el análisis de todos los sectores con la más amplia mirada posible para poder encontrar los puntos en común que afectan a todos, y desde ahí poder proyectar con medidas para enfrentar la urgencia, y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro que esperamos para el país", sostuvo Rosato.



### **MININOTICIAS**

### Congreso de industriales

Organizan IPA y MNUP

ww.congresopymes.com.ar

### ARTES 17 DE NOVIEMBRE



.30 hs. INAUGURACIÓN

Juan Ángel Ciolli

Vicepresidente de CEEN, Coordinador de MNUP

**Daniel Rosato** 

Presidente de IPA, Vicepresidente de UIB

.30 hs. Matías Kulfas

Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación

.15 hs. Claudio Lozano

Director Banco de la Nación Argentina

P12

O hace 3 meses Economía

Los días martes 17, miércoles 18 y jueves 19 se llevará a cabo el primer Congreso Industrial Del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos) y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme), que nuclea un amplio número de entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular. Será un encuentro virtual y semi presencial con importantes referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares.



## **Noviembre 16**



### LA NACION

# Organizan un congreso de industriales pymes – 16/11/2020 – La Nación – Pág.16 – Economía

El encuentro virtual y semipresencial buscará soluciones de corto y largo plazo

Negocio

Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP) organizarán desde mañana hasta el jueves el primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Será un encuentro virtual y semipresencial con importantes referentes gremiales, empresarios y dirigentes sociales.

"La sociedad nos impone la necesidad de la unidad nacional porque la crisis heredada y las consecuencias de la pandemia obligan a poner al trabajo y a la producción por encima de cualquier diferencia, tanto de nombres particulares como de entidades", sostuvo Daniel Rosato, presidente de IPA.

La premisa será "escuchar el análisis de todos los sectores con la mirada más amplia posible para encontrar los puntos en común que afectan a todos, y desde ahí poder proyectar con medidas para enfrentar la urgencia, y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro", agregó.

La estructura del congreso está pensada en tres grandes áreas. Diagnóstico o análisis de la situación actual, que reconozca los principales problemas de la industria nacional; desarrollo de proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico y sustentable en la industria, y propuestas de medidas que resuelvan los problemas urgentes a corto plazo de la economía.





## **Congreso Pyme – 16/11/2020 – Clarín – Pág.22**

### Mesa de Unidad

Esta semana -los días 17, 18 y 19 de noviembre-se llevará a cabo el primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos) y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme), que nuclea un amplio número de entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales.



# infobae

#### **NETWORKING**

### Se realiza el primer Congreso Pyme organizado por el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción

Lo organizan Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP)

16 do Noviembro do 2020

Esta semana, ente el 17, 18 y 19 de noviembre se llevará a cabo –de manera virtual y semi presencial– el primer Congreso Industrial Del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos) y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme), que nuclea un amplio número de entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular.

"La sociedad nos impone la necesidad de la unidad nacional porque la crisis heredada y las consecuencias de la pandemia obliga a poner al trabajo y a la producción por encima de cualquier diferencia personalista, tanto de nombres particulares como de entidades", aseguró Daniel Rosato, presidente de IPA.

La premisa será "escuchar el análisis de todos los sectores con la más amplia mirada posible para poder encontrar los puntos en común que afectan a todos, y desde ahí poder proyectar con medidas para enfrentar la urgencia, y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro que esperamos para el país", sostuvo.

Participarán referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares y habrá acceso preferencial para la cobertura periodística, destacaron los organizadores, quienes aseguraron que la estructura del Congreso está pensada en tres grandes áreas de reflexión:

1 - Diagnóstico o análisis de la situación actual que reconozca los principales problemas de la industria nacional.



- 2 Desarrollo de proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable en la industria.
- 3 Propuestas de medidas que resuelvan los problemas urgentes a corto plazo para direccionar a la economía de acuerdo a los debates y desarrollo de ellos durante la segunda etapa.

Agenda

### Martes 17

Las palabras de bienvenida estarán a cargo del presidente Dr. Alberto Fernández (a confirmar). Luego, entre otros:

- 13.30 Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación Argentina.
- 14.15 Claudio Lozano, Director del Banco de la Nación Argentina, Dirigente Nacional de Unidad Popular, Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas
- 15.00 José Ignacio de Mendiguren, Presidente Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
- 15.45 Gustavo Castells, Carlos Alonso y Federico Marongiu, Miembros de Observatorio IPA
- 16.30 Ricardo Pignanelli, Secretario General SMATA
- 17.15 Silvina Batakis, Secretaria de Provincias y Presidenta del FFFIR Ministerio del Interior

Miércoles 18

- 10.00 Sergio Massa, Presidente de la Cámara de Diputados de Argentina
- 10.30 Rubén Geneyro, Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)



Entre 11 y 13 Mesa de Política de Genero en la Industria, Mesa Textil, Mesa Vitivinícola y Parques Industriales

13.00 - Ariel Schale, Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y de la Gestión Comercial Externa de la Provincia de Buenos Aires

13.30 - Guillermo Merediz, Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores de la Nación

14.00 - Antonio Calo, Secretario General de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina

Entre 14.30 y 17.00 - Mesa Senado (a confirmar), Mesa Automotriz, Mario Sosa, Gerente de Servicios Industriales (INTI), y Mesa Maderera

17.30 - Martin Pollera, Subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional

18.00 - Agustín Rossi, Ministro de Defensa de la Nación Argentina

Jueves 19

Entre las 12.30 y las 17.30: Mesa Mercado Interno, Mesa Sustitución de Importaciones, Mesa Desarrollo de Proveedores Locales, Mesa Financiamiento Banca Nacional de Desarrollo, Mesa Política Fiscal, Mesa Ley Gremiales Empresarias, Mesa Capacitación Laboral-Nuevas Modalidades de Trabajo, Mesa de Legislación Laboral, Mesa Energías Renovables, Mesa Energías No renovables- Petróleo y Gas, Mesa Desarrollo Tecnológico y **Pymes** Industria 4.0, Mesa Costos de Insumos Difundidos, Mesa Integración Nacional, Mesa Comercio Exterior y Mesa Compre Argentino

17.50 - CIERRE. Carlos Alonso, Miembro Observatorio IPA; Axel Kicillof (a confirmar), Gobernador de la Provincia de Buenos Aires; Juan Angel Ciolli, Vicepresidente CEEN; y Daniel Rosato, Presidente IPA.





# Comienza Primer Congreso Industrial para analizar situación de las pymes manufactureras –

Economía y Negocios/Nota central

Industria-Pymes

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la Mesa Nacional de Unidad Pyme realizarán desde mañana el Primer Congreso Industrial, en el cual participarán funcionarios y representantes del empresariado y de los sindicatos, para analizar la situación que atraviesa el sector.

En el encuentro, que será realizado de manera virtual y semi presencial entre este martes y el jueves, los participantes debatirán sobre la actualidad de las **pymes**, muy afectadas por la pandemia y las medidas de emergencia sanitaria, y las estrategias para lograr un crecimiento sustentable.

Está prevista la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la inauguración estará a cargo del presidente de IPA, Daniel Rosato; el secretario general de la Federación Gráfica, Héctor Amichetti; y el vicepresidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, Juan Ciolli.

Según lo acordaron los organizadores, la primera premisa será desarrollar un diagnóstico o análisis de la situación actual que reconozca los principales problemas de la industria nacional.

También se debatirán proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable en la industria, principalmente del sector **pyme**.

Como tercer objetivo, se analizarán propuestas de medidas que resuelvan los problemas urgentes a corto plazo para direccionar a la economía de acuerdo a los debates y desarrollo de ellos durante la segunda etapa.



"La sociedad nos impone la necesidad de la unidad nacional porque la crisis heredada y las consecuencias de la pandemia obliga a poner al trabajo y a la producción por encima de cualquier diferencia personalista, tanto de nombres particulares como de entidades", sostuvo el presidente de IPA.

Rosato sostuvo que el propósito del encuentro será "escuchar el análisis de todos los sectores con la más amplia mirada posible para poder encontrar los puntos en común que afectan a todos, y desde ahí poder proyectar con medidas para enfrentar la urgencia, y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro que esperamos para el país".





# Primer Congreso Nacional vinculado a la economía popular entre gremios y pymes

El mismo está organizado por IPA y MNUP que nuclea a entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular y tendrá acceso preferencial para la cobertura periodística.



Se llevará a cabo el primer **Congreso Industrial Del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción** de manera virtual y semi presencial el 17, 18 y 19 de este mes entre referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares, vinculado a la economía popular

Daniel Rosato, presidente de IPA (Industriales Pymes Argentinos), aseguró que "la sociedad nos impone la necesidad de la unidad nacional porque la crisis heredada y las consecuencias de la pandemia obliga a poner al trabajo y a la producción por encima de cualquier diferencia personalista, tanto de nombres particulares como de entidades."

El mismo está organizado por **IPA** y MNUP (Mesa Nacional de Unidad **Pyme**), que nuclea a entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular y tendrá acceso preferencial para la cobertura periodística.

Su estructura estará pensada en tres puntos básicos:

Diagnóstico o análisis de la situación actual que reconozca los principales problemas de la industria nacional.

Desarrollo de proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable en la industria. Propuestas de medidas que resuelvan los problemas urgentes a corto plazo para direccionar a la economía de acuerdo a los debates y desarrollo de ellos durante la segunda etapa.



### **MININOTICIAS**

### Se realiza el primer Congreso Pyme organizado por el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción

Lo organizan Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP)

Esta semana, ente el 17, 18 y 19 de noviembre se llevará a cabo –de manera virtual y semi presencial– el primer Congreso Industrial Del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos) y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme), que nuclea un amplio número de entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular.

Var la naticia completa en Infohac



## **Noviembre 17**



## ámbito

# Agenda pospandemia: pymes buscan consensos para la producción - 17/11/2020 Ambito Financiero - Nota - Economía - Pag. 8

COMIENZA HOY CONGRESO CON LA PRESENCIA DE SINDICATOS Y FUNCIONARIOS

### Andrés Randazzo

Durante tres días, se buscará llegar a acuerdos para mejorar las relaciones laborales, modificar la legislación tributaria para las pequeñas y medianas empresas, y se abordará el problema del financiamiento y la posible creación de un banco de desarrollo.

A partir de hoy y hasta el próximo miércoles, se llevará a cabo -de manera virtual y semipresencial- el primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. El evento analizará la coyuntura actual, abordará propuestas para resolver los problemas urgentes y buscará desarrollar proyectos para lograr un crecimiento económico y sostenible. Contará con la presencia de un gran número de entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular.

Los organizadores proyectan una participación de 3.000 personas y más de 630 empresas, que debatirán sobre diferentes aspectos de la realidad del sector y buscarán alcanzar distintos objetivos de cara al futuro, en la denominada pospandemia. Habrá 22 mesas temáticas, donde se disertará sobre mercado interno, la sustitución de importaciones, el "compre argentino", del desarrollo de proveedores locales, financiamiento, la creación de una banca nacional de desarrollo, energía, costos de los insumos difundidos y la problemática en la industria automotriz, entre otros.



Contará con las presencia de distintos funcionarios, entre ellos el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas (quien participará del evento hoy desde las 13.30); el secretario de Industria, Ariel Schale; y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz. Antonio Caló, secretario general de la UOM, será uno de los representantes de los sindicatos; mientras que desde el lado de la banca disertarán Claudio Lozano (director del Banco Nación) y José Ignacio De Mendiguren (presidente del BICE).

El congreso está organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos) y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme). Daniel Rosato, presidente de IPA, explicó a Ámbito cuáles son las principales metas que se plantean desde el sector con el encuentro: "Lo que tenemos como objetivo es formar acuerdos, lograr acuerdos importantes entre los sindicatos industriales y las pymes en temas sensibles que tienen que ver con cómo mejorar las relaciones laborales; con el tema de buscar modificar la legislación tributaria para todo el sector pyme, que se diferencie de las grandes empresas con la eliminación de muchos impuestos distorsivos. Sobre el tema energía, estamos planteando que queremos el diálogo con el Gobierno, con la Secretaría de Energía y las distribuidoras, porque nosotros tenemos muy claro, pensando en el verano, que pasados los 35 grados con una reactivación como hoy tenemos en el sector, volvemos a los cortes diarios y eso hace que no se pueda volver a producir: hoy tenemos gas, tenemos electricidad, pero no tenemos la distribución, que es el problema que vamos a tener nuevamente".



Rosato también destacó que se disertará acerca de la ley "compre argentino", pero remarcó la importancia del acceso al financiamiento y en ese caso hizo referencia a la creación del Banco Nacional de Desarrollo Productivo: "Estaría formado por el sector de las pymes, los trabajadores, porque entendemos que en Argentina hoy el financiamiento es una de las asignaturas pendientes. Si hablamos de desarrollo, tenemos que hablar de financiamiento. No podemos crecer sin financiamiento. Hoy el 70% de las pymes no son sujetas a crédito, porque atravesamos una pandemia y lógicamente cuando un banco pide un balance, los números no dan. Son las cosas que tenemos que comenzar a discutir y plantear. Desde el Gobierno, o desde el Banco Central, tenemos que ver cómo hacemos para que este financiamiento pueda ser blando para el sector pyme industrial y esto es lo que va a generar el trabajo formal".

El presidente de Industriales **Pymes** destacó la presencia de los funcionarios de Gobierno y sostuvo que el tercer día del Congreso (el jueves) se plantearán las conclusiones mediante los distintos coordinadores que mantuvieron reuniones durante los últimos 60 días para abordar los diferentes temas.



## LA PRENSA 1869 150° aniversario 2019

### **Congreso Industrial**

A partir de hoy y hasta el jueves próximo, se llevará a cabo el primer Congreso Industrial Del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos) y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme), que nuclea un amplio número de entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular. Se trata de un encuentro virtual y semi presencial con importantes referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares. Para hoy está previsto la participación del presidente Alberto Fernández, del presidente de IPA, Daniel Rosato; del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; del director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano; del Presidente Banco de Inversión y Comercio Exterior, José Ignacio de Mendiguren; del secretario de Smata, Ricardo Pignanelli y de la Secretaria de Provincias, Silvina Batakis, entre otros.



## Cronica Firme Junto al pueblo

### Daniel rosato: "surge un nuevo actor político" –

Se realizó el primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, "que conforma un actor político que no existía, con los sindicatos industriales, de trabajadores, los movimientos sociales y el Estado", resaltó Daniel Rosato, presidente de Industriales de Pymes Argentinos (IPA), en su discurso de apertura.

El titular de IPA destacó que el objetivo es el desarrollo industrial y la generación de empleo además de la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. También hizo hincapié en las dificultades generadas por la pandemia, con la pérdida de 2.700 pymes industrial es que se suman a las 5.500 que se habían perdido en los últimos años de crisis económica. Asimismo, agregó que otras 20.000 pymes industriales están en riesgo, pero que pudieron evitar el cierre por las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández con financiamiento, subsidios al salario y financiamiento de deudas.

"Los protocolos para poder trabajar en la pandemia nos permitieron pasar de un 10 o 20 por ciento de producción con relación con la capacitación laboral para afrontar el desafío por venir para mejorar la producción y el mercado interno".

En tanto, Juan Ángel Ciolli, coordinador de la Mesa de Unidad **PYME**, destacó la importancia del Congreso en el marco de que la industria se encuentra en la Cuarta Revolución, con "Internet de las cosas, la automatización, la robótica y la inteligencia artificial".

El dirigente **pyme** explicó la importancia de agregar valor agregado a la exportación de productos agropecuarios, industrializar las materias primas como parte de una política con el gobierno nacional y provincial. "Se están revirtiendo las lógicas neoliberales no sólo de los últimos cuatro años, sino a la que viene desde la última dictadura militar", enfatizó, a la vez que elogió la unidad de las **pymes** con los trabajadores, una alianza estratégica para contrarrestar al poder hegemónico que se opone al Aporte Solidario de las Grandes Fortunas.



# BAENEGOCIOS

ACUERDO 17-11-2020 19:10 Hs

## El Gobierno apuesta al crédito productivo para el despegue industrial

Representantes del Gobierno Nacional y de las pymes participaron del primer Congreso Industrial y resaltaron el financiamiento estatal a las empresas durante el aislamiento. Llamaron a construir un "frente nacional" entre las pymes y el





Referentes industriales y funcionarios destacaron el rol del Estado en el financiamiento a las **pymes** durante el coronavirus (Covid-19) y llamaron a impulsar el sector industrial para la reactivación económica post pandemia mediante asistencia estatal y un acuerdo económico y social. En ese sentido, desde el Gobierno apuestan al crédito productivo para el despegue de la actividad.

En el marco del primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, resaltó que durante el parate económico por la pandemia se realizó "un proceso de gran inclusión financiera en el mundo de micros y pequeñas empresas, donde decenas de empresas que nunca accedieron a financiamiento lo hicieron por primera vez". En este sentido, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, remarcó que hoy en Argentina "las pymes son escuchadas".

Para este proceso se aplicaron programas como la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el financiamiento a tasas subsidiadas para empresas y el Fondo de Garantías Argentino. Además, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, resaltó que su administración pudo llevar la tasa de interés "al 24 y 26% anual, a diferencia de la banca privada que por los mismos créditos cobran del 30 al 35%".

Aseguran que gracias a la asistencia estatal hay 20 mil empresas que pudieron permanecer abiertas



Todas estas medidas lograron frenar una caída que había comenzado con la gestión de Cambiemos ya que, según dijo Kulfas, la inflación era "la más alta desde 1991" y el país sufría "pérdidas de empresas, caída en los niveles de producción de las **pymes**, destrucción de empleo, déficit fiscal mayor a 4 puntos del PBI y una deuda insostenible".

Rosato aseguró que, aunque por las dificultades del parate económico se perdieron 2.700 pymes industriales que se sumaron a las 5.500 que habían cerrado durante el gobierno anterior, unas 20.000 empresas pudieron permanecer en pie gracias a las medidas tomadas por el Gobierno de Alberto Fernández con financiamiento, subsidios al salario y financiamiento de deudas. "En el gobierno de Macri cayó un 50% el stock de créditos disponibles. No sé qué Pyme puede crecer sin crédito", acotó el ministro de Desarrollo Productivo.

Con casi todas las actividades ya habilitadas un lento repunte industrial en proceso, el Gobierno apunta ahora no sólo a una recuperación económica, sino también a plantear un escenario de crecimiento "por una década y más si es posible", aseguró Kulfas. A esto se sumó José Ignacio De Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien adelantó que irán por una banca de desarrollo "que canalice el plan de desarrollo de Argentina, donde empresarios e industriales son los actores centrales".

El Congreso Industrial fue realizado de manera virtual

"Hemos generado diferentes programas para apalancar un paquete de \$500.000 millones en créditos para la micro, pequeña y mediana empresa, lo que va a constituir el mayor proceso de inclusión financiera **Pyme** en décadas", recalcó Kulfas, como ya había adelantado en una entrevista con BAE Negocios.

"En lo único que nos podemos concentrar es en la generación de riqueza, y en Argentina tenemos mucha capacidad", destacó De Mendiguren. Para esto, los empresarios coincidieron en que es necesaria la cooperación entre el Estado y las industrias. "Hace falta la decisión de formar un bloque fuerte y unido que le permita al G6588obierno tomar las decisiones que hacen falta", puntualizó Héctor Amichetti, titular de la Federación Gráfica Bonaerense.



A esto suscribieron Kulfas y **Rosato**: "De esa conjunción de ideas tienen que surgir los consensos para crecer de manera sostenida y a largo plazo", destacó el ministro, mientras que el referente industrial sugirió que el contexto actual favorece una gran oportunidad para, mediante la unidad nacional, avanzar en una ley de compre argentino, otra de financiamiento productivo y un Banco Nacional de Desarrollo "que realmente asista a las **Pymes**". En relación con esto, De Mendiguren apuntó: "Esta banca es la que analiza proyectos productivos, crea una moneda de largo plazo y le da prioridad al desarrollo argentino".

Por todo esto, los disertantes coincidieron en la importancia de un Congreso Industrial Argentino para construir un "frente nacional" entre las **pymes** y el Estado. Kulfas, en representación del Gobierno, le dejó un guiño a la industria: "No cuenten con nosotros para entregar al sector productivo".



### **■** ECONOMÍA Y POLÍTICA

INGR

CRONISTA · ECONOMÍA Y POLÍTICA · CORONAVIRUS

### El Gobierno niega un ajuste y asegura estar 'calibrando' la ayuda en pandemia

El ministro Kulfas defendió el recorte del gasto y la transición de una política de subsidios a otra que apuesta por la reactivación.

### **EZEQUIEL M. CHABAY**

Una vez más, el Gobierno salió a desarticular una idea que circula en el empresariado, la oposición e incluso al interior del Frente de Todos. El ajuste fiscal que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se empeña en lograr en el último bimestre del año y proyecta para 2021, como una forma de bajar hasta un punto del déficit, como prometió al Fondo Monetario Internacional (FMI), no supondrá, según miembros del gabinete, un achique de los mecanismo de asistencia a los más golpeados por la recesión económica.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, insistió en que "lejos de esa idea de que algunos quieren instalar, estamos haciendo todo lo contrario a un ajuste". El titular de la cartera productiva, en cambio, aseguró que el Gobierno está "calibrando y reemplazando la ayuda por políticas de reactivación y desarrollo".

Kulfas precisó que el Estado desembolsó el 6,9% del PBI, equivalente a \$ 1,9 billones para confrontar los efectos económicas de la pandemia de coronavirus , y planteó una agenda con tres ejes destinada a la reactivación productiva, durante el Congreso Industrial **Pyme**, organizado por la Mesa Nacional de Unidad **Pyme** (MNUP) e **Industriales Pymes Argentinos** (IPA).

Kulfas defendió la gestión de la política fiscal que viene instrumentando Martín Guzmán.

En efecto, el ministerio de Economía anunció a comienzos de noviembre que hasta fin de año no se solicitarán asistencias del Banco Central al Tesoro en forma de Adelantos Transitorios, a la vez que apuntaba a renovar la totalidad de los vencimientos de capital e intereses y obtener financiamiento neto de mercado por hasta un 10% respecto al total de vencimientos del período. Con el fondeo extra, aspiraba a devolver incluso parte de los adelantos.



El ministro que lleva el pulso de la economía real también blanqueó que de las 60 medidas para la reactivación prometidas por el presidente Alberto Fernández, solo se dieron a conocer 40, muchas de ellas ligadas a proyectos de ley o ejecuciones presupuestarias de obras que recién se materializarán en 2021.

Kulfas destacó el lanzamiento de mesas sectoriales para discutir y remover las trabas que impiden la "liberación de fuerzas productivas" y proyectos de inversión, en la antesala del Consejo Económico y Social.

También resaltó la disposición de créditos a tasa subsidiada para capital de trabajo, y aseguró que continuará el fomento a las exportaciones con una "inserción inteligente y pragmática" que no "entregue mercados" ni desproteja a los productores locales.

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández encabezará por videoconferencia, desde la residencia de Olivos, el acto de lanzamiento del Plan de Reactivación e Inclusión Financiera para **Pymes**.



## ámbito

## Kulfas ante pymes: "Estamos lejos de hacer un ajuste"

ECONOMÍA 18 Noviembre 2020

El ministro se refirió a las negociaciones con el FMI. Dijo que la recuperación "no es casualidad" y se refirió a los avances en industria y construcción.









El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo ayer que el Gobierno no va a llevar a cabo un ajuste como resultante de las negociaciones que lleva adelante su par de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Lejos estamos de eso, es todo lo contrario", sostuvo el funcionario al hablar ante empresarios pyme. Desde su visión, lo que se estará haciendo en los próximos meses es ir reemplazando programas destinados a sostener la situación en el medio de la pandemia de coronavirus, por otros ya enfocados en el crecimiento.

Kulfas anticipó que en los próximos días va a estar anunciado un programa de desarrollo para la Industria 4.0, que según señaló "nos va a poner en sintonía con lo que está ocurriendo en el mundo". También adelantó que se va a mandar al Congreso un Proyecto de ley destinado a la Movilidad Sustentable cuyo propósito es que se pueda producir en el país baterías de litio que son fundamentales para el desarrollo de los autos eléctricos.

El funcionario precisó además que el Gobierno tiene en carpeta, para enviar al Congreso, una nueva ley para estimular el desarrollo de biocombustibles y que la cartera a su cargo está "terminando estructurar un nuevo esquema de financiamiento mediante un sistema de banca de desarrollo" en el cual se buscará coordinar la oferta crediticia de los bancos oficiales y se invitará a participar a los bancos privados.

En su análisis sobre la política oficial para estimular el crecimiento, Kulfas afirmó que de las 60 medidas que anunció el presidente Alberto Fernández a mediados de año para salir de la crisis "ya hemos implementado 40".



"Apuntamos no sólo a recuperar la economía sino también a plantear un escenario de crecimiento por una década y más si es posible", enfatizó al disertar en el marco del denominado Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Kulfas reveló que el Gobierno lleva destinados fondos a programas para sostener la actividad en medio de la pandemia por el equivalente a 6,9 puntos del PBI, lo que equivale \$1,7 billones.

Al respecto, indicó que "la producción industrial ya es superior a la del 2019", de acuerdo con los últimos datos de septiembre del INDEC y que la tendencia continuó en octubre y "en las primeras semanas de noviembre". "Esta recuperación no es casualidad, hay causalidad, hay política industrial. Hoy la industria y la construcción son sectores en franco proceso de recuperación", remarcó.

Por su parte, el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, manifestó que "la salida de la crisis no tiene que ser con parches sino repensando a la Argentina" y que el país tiene que cambiar su matriz productiva.

"Vamos por una banca de desarrollo que canalice el plan de desarrollo de la Argentina, donde empresarios e industriales son los actores centrales", expresó De Mendiguren.

Por su lado, Claudio Lozano, director del Banco Nación, aseguró que "el rol del Estado es fundamental para defender a las **pymes** que son el 90% de los establecimientos económicos, generan el 60% del empleo y el 50% del valor agregado".

Lozano indicó que "hay que dejar atrás la concepción neoliberal de desarrollo y entender que tiene que servir para atender el derecho al trabajo, al ingreso digno, a la alimentación, a la vivienda, a la salud y la educación".





# Pese a la recuperación, todavía hay 20 mil pymes industriales en riesgo

Batakis remarcó que el Gobierno busca administrar los dólares "y los especuladores lo saben". Impacto en insumos y energía. Señales de mejora.

Por la pandemia, se perdieron 2700 **pymes** industriales, que se suman a las 5500 que se habían perdido en los últimos años de crisis económica, detalló el titular de Industriales **Pyme** Argentinos (IPA), **Daniel Rosato**, "Otras 20 mil **pymes** industriales están en riesgo", agregó, aunque remarcó que se evitó el cierre con las medidas de protección a la producción.

"Los protocolos para poder trabajar en la pandemia nos permitieron pasar de un 10 o 20% de producción a un 80 o 90% en sectores clave como el textil, calzado, plástico, maderera y autopartistas", subrayó Rosato durante el primer Congreso Industrial Pyme que se realizó online. Para el sector, es necesario avanzar con una ley de Compre Argentino que se aplique, otra de Financiamiento Productivo y un Banco Nacional de Desarrollo. A eso sumó una reforma tributaria y la igualdad de género en la industria.

La actividad industrial registró su primer mes positivo

Más allá del largo plazo, las distorsiones cambiarias afectan a la producción: "hay una contradicción; las **Pymes** venden en pesos y compran insumos en dólares", planteó.

Para explicar las tensiones sobre el tipo de cambio, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, reconoció que el Gobierno va a "hacer una administración del tipo de cambio y las divisas" y consideró que "el sector especulativo lo sabe".

Insumos y energía. En ese marco, el Observatorio del IPA planteó que "lo peor es el costo de los insumos difundidos, fijados en dólares y sin posibilidad de negociación ante los monopolios con casos en que acá se cobra más caro que en el exterior". A eso le sumaron el "muy alto el costo de la energía. En cuanto a la producción, las **pymes** ven una mejora. En abril y mayo se utilizaba sólo el 40% de la capacidad instalada pero en agosto ya se pasó al 58%.



Según los datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), en septiembre, la actividad industrial creció por primavera vez en el año +2,6% interanual y tuvo un incremento mensual de +5,6% en la medición desestacionalizada. Se trata de la primera suba interanual del año, cifra que muestra una mejora respecto de los datos registrados al comienzo de la pandemia.

"Aún así, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, se registró una baja de -9,6% respecto a igual período del año anterior y la producción permanece todavía un -2,0% por debajo de los niveles de la pre-pandemia (febrero 2020)", agregó la UIA.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, hizo foco en la discusión de las mesas sectoriales para y destacó políticas como "el financiamiento para la reactivación, las tasas alineadas con el nivel de rentabilidad de una **pyme**" y el fondo de garantías, que en 2021 llegará a \$ 115 mil millones.

"La recuperación de la industria no es casualidad. Se puso en valor la política industrial. Hay sectores que volvieron a invertir, políticas financieras y administración del comercio exterior", remarcó el funcionario.

Bloomberg: ¿Qué esperan los empresarios para el tipo de cambio?

Territorialidad. "Para que haya más estabilidad necesitamos aumentar la oferta que, si bien tiene un buen nivel, necesitamos que sea más compleja", indicó. En una comparación con Estados Unidos, Batakis indicó que se busca desarrollar las ciudades de las provincias para blindar a la producción de los vaivenes de consumo del área metropolitana de Buenos Aires.

"Nos cuesta mucho pensar la economía del territorio", admitió con una visión histórica. Y consideró que una de las lecciones del coronavirus es la necesidad de descentralizar, lo que implica extenderlo a las áreas de Gobierno, con el desafío, además, de implementar un Estado 4.0.



### El Economista

## Kulfas: "La recuperación de la industria no es casualidad" -

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, participó del Congreso Industrial organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA). Allí, aseguró que la recuperación que están experimentando las industrias es porque "hay políticas públicas pensadas para el desarrollo".

Durante su exposición, Kulfas afirmó que el Gobierno apunta "no sólo a recuperar la economía sino también a plantear un escenario de crecimiento por una década y más si es posible". Para eso, consideró necesario un Acuerdo Económico y Social para "generar los consensos para crecer de manera sostenida y a largo plazo".

Por eso el funcionario resaltó los consensos que se están generando entre sindicatos, empresas y Estado en la industria automotriz. "Son un claro ejemplo de cómo pueden convivir más exportaciones de autos con más proveedores nacionales, lo que representa más trabajo argentino, más empleo, más innovación y más uso de las capacidades tecnológicas", declaró.

Por otro lado, destacó los programas de financiamiento destinado a **pymes** con un financiamiento de \$500.000 millones. También remarcó el compromiso de los empresarios que aportaron para que "no falte ningún insumo sanitario" durante la emergencia sanitaria. Además, observó que hubo "un proceso de gran inclusión financiera" que permitió a pequeñas empresas acceder a financiamiento en un contexto complejo.

Por último, insistió que hoy se está viviendo "una cuarta revolución industrial con la industria 4.0". Según el ministro, las industrias están repensando sus procesos a partir de la irrupción de la tecnología. Adelantó que pronto se presentará un programa Red **Pyme** 4.0 "para poner al país en sintonía con las discusiones internacionales".

Por último, Kulfas analizó la posibilidad de desarrollar cannabis para uso medicinal e industrial. "Podemos dar soluciones concretas médicas y medicinales, con todos los resguardos necesarios, y generar una industria con recursos genuinos para la Argentina", concluyó.





# La industria tuvo en septiembre su primer crecimiento interanual y consolida la recuperación

De acuerdo con el informe que realiza el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial aumentó durante septiembre 2,6% en relación con igual mes del año pasado y 5,6% en comparación a agosto.

La mejora registrada en septiembre es la primera suba interanual del año.

La producción fabril durante septiembre registró su primer incremento interanual de acuerdo con el reporte de la Unión Industrial Argentina (UIA), y consolidó la secuencia de recuperación intermensual, lo que se refleja también en los indicadores que viene difundiendo el Indec sobre actividad industrial y uso de la capacidad instalada.

La mejora registrada en septiembre es la primera suba interanual del año, tras las fuertes bajas observadas en los primeros meses de la pandemia, y de esta forma, el acumulado de los primeros nueve meses del año marcó una baja de 9,6% respecto a igual período del 2019.

En similar sentido, ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que la utilización de la capacidad instalada de la industria fue del 60,8% en septiembre, con un crecimiento de 3,1 puntos porcentuales respecto al 57,7% de igual mes del año pasado.

Esta suba tuvo correlación con la mejora de la actividad industrial del 3,4% registrada también en septiembre contra igual mes de 2019, que quebró una racha de ocho meses consecutivos en baja.

Kulfas destacó los consensos que se están generando entre sindicatos, empresas y Estado en la industria automotriz.

A partir de esta tendencia, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo este martes que "la recuperación de la industria no es casualidad, hay políticas públicas pensadas para el desarrollo", al exponer en el primer Congreso Industrial organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).



Kulfas dijo que el Gobierno apunta "no solo a recuperar la economía sino también a plantear un escenario de crecimiento por una década y más si es posible", para lo cual consideró necesario "generar los consensos para crecer de manera sostenida y a largo plazo" a través del Acuerdo Económico y Social.

Al respecto, destacó los consensos que se están generando entre sindicatos, empresas y Estado en la industria automotriz y dijo que son "un claro ejemplo de cómo pueden convivir más exportaciones de autos con más proveedores nacionales, lo que representa más trabajo argentino, más empleo, más innovación y más uso de las capacidades tecnológicas".

El ministro resaltó los programas de financiamiento por más de \$500.000 millones destinado a las **pymes** y el compromiso de los empresarios para que "no falte ningún insumo sanitario" durante la emergencia sanitaria.

La recuperación de la industria no es casualidad, hay políticas públicas pensadas para el desarrollo MATÍAS KULFAS

En estos meses, "hubo un proceso de gran inclusión financiera donde decenas de micro y pequeñas empresas que nunca habían accedido a financiamiento lo hicieron por primera vez y en este contexto tan complejo", consideró Kulfas.

Por sectores, el informe de la UIA observó que en septiembre se produjo un "desempeño dispar" en la actividad, destacándose la cuarta suba consecutiva interanual en sustancias y productos químicos (17,6%); y en el sector automotor (16,1%), que logró su primer incremento luego de dos años.

También tuvieron alzas en septiembre los segmentos de minerales no metálicos (15,3%), impulsado por todos los subrubros a excepción del cemento y el yeso, alimentos y bebidas (3,9%), productos del tabaco (7,8%) edición e impresión (2,2%), caucho y plástico (6,1%).

No obstante, existe un bloque que todavía no logró superar los niveles registrados durante 2019, en los que se destacan los rubros de industrias metálicas básicas con una caída del 19,7%; aluminio y acero, con mermas interanuales de 38,7% y 11,9%, respectivamente, aunque registraron mejoras respecto a los meses previos; y refinación del petróleo que descendió 17,8% y textiles 19,2%.



El informe de la UIA observó que en septiembre se produjo un "desempeño dispar" en la actividad, destacándose la cuarta suba consecutiva interanual en sustancias y productos químicos.

Pablo Dragún, director del Centro de Estudios de la UIA, explicó a Télam que "más allá de las cifras generales, hay heterogeneidades dentro de los rubros y obviamente entre las propias empresas, lo que provoca cierta dispersión que en el agregado de producción no se nota".

Si bien advirtió que ayudó a este primer desempeño positivo "la base de comparación más baja como resultado del impacto de la fuerte devaluación posterior a las elecciones primarias de agosto de 2019", el titular del CEU destacó el crecimiento intermensual "por la apertura de más actividades y un consumo que empezó a traccionar".

Otro tema que Dragún resaltó de la realidad industrial es "la rentabilidad, ya que hubo cierto costo de incremento por protocolos, transporte, cuestiones financieras que inciden en la situación de las empresas, porque estas muestran reflejan la producción pero no cuánto se ganó ni cuánto costó".

"La progresiva normalización de la actividad en el ámbito de AMBA en octubre y noviembre podría favorecer esta tendencia en todo el país, sobre todo en aquellas actividades integradas a cadenas con presencia mayor en Buenos Aires", agregó el economista de la UIA.

El directivo también señaló que "se observa una recuperación de la actividad fragmentada entre sectores y regiones", frente a lo cual "será fundamental la estabilidad macroeconómica y el impulso al mercado interno para consolidar y extender esta incipiente recuperación hacia todos los sectores".

Por último, de cara al corto y mediano plazo, Dragún dijo que habrá que ver cómo impactó en los números actuales "un eventual acuerdo con el FMI, la consolidación de la baja de la brecha cambiaria, así como el desarrollo de una segunda ola de coronavirus en el hemisferio norte" que podría afectar la demanda externa de la producción local.



## somos > pymes

## Celebran el consenso alcanzado para recuperar a la industria local

El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, y el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, destacaron la conformación de un nuevo "actor político" conformado por sindicatos industriales, PYMES, movimientos sociales y el Estado para poner nuevamente en marcha a la industria.

Durante su exposición en el primer Congreso Industrial organizado por IPA, Rosato expresó que "el objetivo es el desarrollo industrial y la generación de empleo, además de la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores".

Asimismo, opinó que el Gobierno "escucha a las **PYMES**", y pidió "mediante la unidad nacional, avanzar en una ley de Compre Argentino que se aplique, otra de Financiamiento Productivo y la creación de un Banco Nacional de Desarrollo" que asista a las pequeñas y medianas firmas.

También requirió "avanzar en una reforma tributaria que tome en cuenta a las **PYMES** como sector específico diferenciado de los grandes industriales para que puedan competir no solo a nivel local sino internacional".

Por último, valoró las políticas instrumentadas por el Gobierno para proteger a las empresas y evitar sus cierres durante la emergencia sanitaria.

"Los protocolos para poder trabajar en la pandemia nos permitieron pasar de un 10 o 20 por ciento de producción a un 80 o 90 en sectores claves como el textil, calzado, plástico, maderera y autopartistas", subrayó el empresario.

Por su parte, Amichetti subrayó que "resulta indispensable unir esfuerzos entre gremios, empresarios, cooperativistas, sectores de la economía popular, para formar un bloque fuerte y unido que le permita al Gobierno tomar las decisiones necesarias para revertir esta larga historia de debilitamiento del sector industrial".





# Primer Congreso Nacional vinculado a la economía popular entre gremios y pymes

El mismo está organizado por **IPA** y MNUP que nuclea a entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular y tendrá acceso preferencial para la cobertura periodística.

Se llevará a cabo el primer Congreso Industrial Del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción de manera virtual y semi presencial el 17, 18 y 19 de este mes entre referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares, vinculado a la economía popular.

Daniel Rosato, presidente de IPA (Industriales Pymes Argentinos), aseguró que "la sociedad nos impone la necesidad de la unidad nacional porque la crisis heredada y las consecuencias de la pandemia obliga a poner al trabajo y a la producción por encima de cualquier diferencia personalista, tanto de nombres particulares como de entidades.

El mismo está organizado por **IPA** y MNUP (Mesa Nacional de Unidad **Pyme**), que nuclea a entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular y tendrá acceso preferencial para la cobertura periodística.

Su estructura estará pensada en tres puntos básicos:

 Diagnóstico o análisis de la situación actual que reconozca los principales problemas de la industria nacional.



- Desarrollo de proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable en la industria.
- Propuestas de medidas que resuelvan los problemas urgentes a corto plazo para direccionar a la economía de acuerdo a los debates y desarrollo de ellos durante la segunda etapa.

Para concluir, **Rosato**, remarcó la importancia del debate entre los diferentes sectores y sus diversas miradas ayudará a "proyectar con medidas para enfrentar la urgencia, y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro que esperamos para el país."





## Daniel Rosato, de Industriales Pymes Argentinos, abrió el Primer Congreso Industrial –

El presidente de Industriales de Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, resaltó en su discurso de apertura la importancia de este primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción "que conforma un actor político que no existía con los sindicatos industriales, de trabajadores, los movimientos sociales y el Estado".

El titular de IPA destacó que el objetivo es el desarrollo industrial y la generación de empleo además de la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

El industrial hizo hincapié en las dificultades generadas por la pandemia que generaron la pérdida de 2700 **pymes** industriales que se suman a las 5500 que se habían perdido en los últimos años de crisis económica. Asimismo, agregó que otras 20 mil **pymes** industriales están en riesgo pero que pudieron evitar el cierre por las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández con financiamiento, subsidios al salario y financiamiento de deudas.

"Los protocolos para poder trabajar en la pandemia nos permitieron pasar de un 10 o 20 por ciento de producción a un 80 o 90 en sectores claves como el textil, calzado, plástico, maderera y autopartistas", subrayó.

Rosato acentuó que hoy en la Argentina "las **pymes** son escuchadas", lo que brinda una gran oportunidad para mediante la unidad nacional avanzar en los temas a solucionar como una ley de Compre Argentino que se aplique, otra de Financiamiento Productivo y un Banco Nacional de Desarrollo que realmente asista a las **Pymes** a diferencia de los últimos años en que consideró que no podían acceder al crédito por las tasas inaccesibles fijadas.

También solicitó avanzar en una reforma tributaria que realmente tome en cuenta a las **pymes** como sector específico diferenciado de los grandes industriales para que puedan competir no solo a nivel local sino internacional.



El dirigente **Pyme** recalcó que el Congreso lleva 60 días de trabajo en los que se abordaron distintas temáticas como el impulso a la igualdad de género en la industria, ámbito en el que la mujer vienen ganando espacio pero en el que queda mucho por hacer; la contradicción de que las **Pymes** venden en pesos y compran insumos en dólares; y el tema energético para que no se generen más cortes.

"Hay mucho más para ganar que para perder. Volvamos a la época como la de mi padre que compró su primer torno, su casa, el taller con financiamiento de los bancos Nación y Provincia, lo que nos permitió ser una potencia, ya que las **pymes** somos los motores de la economía", aseveró.

Y enfatizó que los trabajadores y sus representantes están maduros, que trabajan codo a codo con los empresarios **pymes**, y destacó el papel del INTI en relación a la capacitación laboral para afrontar el desafío por venir para mejorar la producción y el mercado interno.

En tanto, Juan Ángel Ciolli, coordinador de la Mesa de Unidad **PYME**, destacó la importancia del Congreso en el marco de que la industria se encuentra en la Cuarta Revolución, con "Internet de las Cosas, la automatización, la robótica y la inteligencia artificial".

El dirigente **Pyme** explicó la importancia de agregar valor agregado a la exportación de productos agropecuarios, industrializar las materias primas como parte de una política con el gobierno nacional y provincial.

"Se están revirtiendo las lógicas neoliberales no sólo de los últimos cuatro años sino a la que viene desde la última dictadura militar", enfatizó a la vez que elogió la unidad de las **Pymes** con los trabajadores, una alianza estratégica para contrarrestar al poder hegemónico que se opone al Aporte Solidario de las grandes fortunas.





## Primer Congreso Nacional vinculado a la economía popular entre gremios y pymes – 17/11/2020 – motoreconomico.com.ar

El encuentro está organizado por IPA y MNUP que nuclea a entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular

HOY comenzó el Primer Congreso Industrial Del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción de manera virtual y semi presencial el 17, 18 y 19 de este mes entre referentes gremiales, empresarios y dirigentes populares, vinculado a la economía popular.

Daniel Rosato, presidente de IPA (Industriales Pymes Argentinos), aseguró que "la sociedad nos impone la necesidad de la unidad nacional porque la crisis heredada y las consecuencias de la pandemia obliga a poner al trabajo y a la producción por encima de cualquier diferencia personalista, tanto de nombres particulares como de entidades."

El mismo está organizado por IPA y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme), que nuclea a entidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, sindicatos de trabajadores de la industria y agrupaciones sociales vinculadas a la economía popular y tendrá acceso preferencial para la cobertura periodística.

Su estructura estará pensada en tres puntos básicos:

- 1) Diagnóstico o análisis de la situación actual que reconozca los principales problemas de la industria nacional.
- 2) Desarrollo de proyectos o estrategias para lograr un crecimiento económico, sostenible y sustentable en la industria.



3) Propuestas de medidas que resuelvan los problemas urgentes a corto plazo para direccionar a la economía de acuerdo a los debates y desarrollo de ellos durante la segunda etapa. 4)

Para concluir, Rosato, remarcó la importancia del debate entre los diferentes sectores y sus diversas miradas ayudará a "proyectar con medidas para enfrentar la urgencia, y con otras que se implementen ahora para sembrar el futuro que esperamos para el país."

#### MESAS TEMÁTICAS

Las acciones preparatorias han consistido en 23 mesas de debates que se vienen desarrollando desde el 28 de septiembre y que tratan diferentes temáticas, que abordan diagnósticos posibles de nuestras debilidades como sector industrial, proponen algunos lineamientos de un programa de acción, como así también, medidas de necesaria aplicación en el corto plazo.

En las mesas han participado activamente trabajadores y empresarios, miembros de la academia como así también algunos funcionarios del Estado nacional.

Nos propusimos el sendero del encuentro en la idea de juntarnos una vez cada año para ver, analizar la situación en que nos encontramos, la dirección en la que vamos, los resultados que alcanzamos y las metas que nos proponemos. Ese es el espíritu del 1er Congreso al que concurrirán la fuerzas de la industria en sus diversas formas de representación gremial, empresarios y trabajadores.

Entre los oradores a destacar de la agenda, estarán el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA); Juan Angel Ciolli, vicepresidente de Central de Entidades Empresarias Nacionales; y el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Schale.



### **Noviembre 18**



### El presidente del INTI anunció la creación de dos consejos asesores "para avanzar en la agenda estratégica del futuro"

El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro, anunció la creación de dos consejos asesores del organismo, uno regional y el otro sectorial, "para avanzar en la agenda estratégica del futuro".

Lo hizo al disertar en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, en el que valoró el "riquísimo entramado productivo" y "el enorme sistema científico-tecnológico" con el que cuenta la Argentina. "Sólo nos ocupa cruzarlos y trabajar en forma conjunta. La decisión política está tomada", aseguró.

En su exposición, Geneyro destacó el trabajo realizado a lo largo del año de pandemia por las industrias locales, principalmente Pymes, y puso como ejemplo que "logramos desarrollar un ventilador de cuidados intensivos en apenas cinco meses con cinco Pymes industriales que no se conocían entre ellas. Hoy es parte de la oferta tecnológica de insumos y equipamiento médico que estamos desarrollando a nivel regional. Además, una clave: es de bajo costo. Es una gran síntesis de interacción entre el sector público y privado".

Para el titular del INTI, el empresario Pyme argentino "tiene una gran capacidad de resiliencia para adaptarse a las nuevas circunstancias". Ahora, el desafío que enfrenta es el cambio tecnológico, para el cual "el financiamiento es clave, pero nosotros debemos darle asistencia técnica y acompañarlos en el proceso de innovación".

"Tenemos que pensar en el cambio climático y que si no generamos una agenda verde eso redundará en una barrera para el comercio exterior e impedirá acceder a nuevos mercados. Argentina necesita sustituir importaciones y exportar con valor agregado, y esa agenda hoy la tenemos los actores públicos y privados", expresó.

En otra frase enfática de su exposición, Geneyro afirmó que "nuestra vocación es llenar al INTI de Pymes, porque eso les permitirá nuevos avances tecnológicos". Y dejó un dato estadístico: "el 50% de las empresas manufactureras argentinas no conocen nada del paradigma 4.0. Un 45% algunas acciones y sólo un 5% están a la vanguardia. Esto se repite en México y en Brasil. En nuestro caso, venimos de cuatro años en donde la industria no era un objetivo central", reveló.

Por ese motivo, Geneyro consideró que "es indispensable para las empresas" aceitar los vínculos con el INTI en pos "del desarrollo de procesos productivos de avanzada en tecnología".



### Una representación equilibrada en la industria entre hombres y mujeres es el objetivo hacia la igualdad de género

La paridad entre hombres y mujeres en la dirección de las industrias y en la representación gremial empresaria es el norte fijado a alcanzar por la Mesa de Políticas de Género del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

La meta de buscar la integración plena de la mujer en el mundo empresario intenta sintetizar la revolución feminista con la de la industria 4.0, que, a grandes rasgos, está dada fundamentalmente por la utilización de energías limpias, por los nuevos métodos y procesos productivos vinculados con la tecnología, y por la era de las comunicaciones digitales.

La mesa estuvo coordinada por Andrea Almenta, vicepresidenta 3° e integrante de la Comisión de Mujeres de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Vanina Calvo, psicóloga diplomada en Perspectiva de Género y fabricante de cerveza artesanal, y Alicia Aparicio, diputada nacional por el Frente de Todos.

Almenta explicó que el plan de trabajo en busca de la igualdad de género en la industria se ubica como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por Naciones Unidas en 2015, en la que Argentina se comprometió a movilizar los medios necesarios para cumplir con los objetivos económicos, sociales y ambientales cuya meta es mejorar las condiciones de vida.

"En APIA alcanzamos la igualdad de género con igual composición de hombres y mujeres en la entidad por lo que es una meta alcanzable en toda la industria", destacó Almenta.

El reconocimiento del papel de la mujer en el ámbito empresarial por parte de los poderes públicos y el apoyo específico a este colectivo y a la investigación sobre su problemática y la evolución del enfoque feminista y del propio concepto de igualdad en el sector productivo es la bajada directa a una política de igualdad de género en la industria.

Una política pública Integral en articulación con lo privado que fomente el desarrollo continuo de la mujer en el sector, y parques industriales y empresas con Infraestructura y servicios que fomenten la participación igualitaria de género en el sector son otros de los puntos a trabajar.

La elaboración de indicadores sobre la composición de género en el sector productivo que sean la variable que retroalimente la generación de políticas públicas y privadas para el desarrollo económico sostenible también se fijó como necesidad.

Especial énfasis se puso en el cierre de la mesa en que además de la composición equilibrada entre hombres y mujeres en la dirección de las industrias y en la representación gremial empresarial se alcance también entre los empleados de las fábricas.

Calvo hizo hincapié en la necesidad de acabar con la violencia sexista que sufre la mujer trabajadora a la que muchos consideran "cuerpos patrimonializables".

La caracterización establecida es que al día de hoy existe una escasa participación de las mujeres en los tres eslabones de las empresas industriales como consecuencia de la asimetría de oportunidades.

"El sistema Industrial en todos sus niveles es totalmente patriarcal", es el crudo diagnóstico elaborado que contrasta con el funcionamiento interno de las empresas, en el que hay muchas mujeres que trabajan a la par de los hombres, y que cumplen un relevante papel en este ámbito.

Uno de los ejemplos fijados es en que en muchas Pymes familiares las mujeres cumplen el rol de conducción de la empresa a pesar de no figurar legalmente como propietarias y por lo general, siguiera ocupan lugares gerenciales o directivos.

Las propuestas para avanzar hacia la igualdad de género en el sector van desde el acceso y fomento a la formación y educación de las mujeres en actividades industriales, flexibilización al acceso al financiamiento a empresas Industriales conducidas por mujeres e Incentivos fiscales a Industrias con perspectiva de género.

Además, la creación de parques industriales con igualdad de oportunidades para hombre y mujeres, la creación de un registro único de datos de políticas y composición de género en empresas y la promoción de la participación de la mujer en los sectores gremiales de la Industria.

Por último la creación del observatorio de género en el sector y la elaboración de un marco regulatorio que garantice la paridad de las mujeres en las empresas y en la gremial empresaria.

Aparicio explicó que trabaja en dos normativas, un Proyecto de Ley Modificación de la Ley 14250 con perspectiva de Género y otro de creación del registro empresario con perspectiva de género



#### Mesa textil: entre el optimismo por la reactivación del sector y el valor agregado de la producción argentina

Los empresarios Marco Meloni, vicepresidente de IPA y de Pro Tejer, y Teddy Karagozian, CEO de TN&PLÁTEX, expusieron su mirada sobre lo que sucede con la industria textil en la Argentina en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

"La industria textil da igualdad de posibilidades a la gente, porque le permite vivir de su trabajo y no de un plan social. Además, tenemos el agregado de valor que es el diseño. Hay muchas marcas argentinas en Latinoamérica. Eso debe ser la base de los planes a futuro con previsión y previsibilidad", señaló Meloni.

En coincidencia con ese punto de vista, Karagozian planteó que "nuestro sector es mano de obra intensivo. Tenemos campo y servicios, y en el medio estamos nosotros los industriales, que juntamos ambas partes generando un producto de muchisimo valor agregado", indico.

Y comparó lo que sucede en la industria textil con la automotriz. "Mientras hay autos que pueden valer diez mil dólares la tonelada y otros un millón, en nuestro caso también vendemos productos que pueden tener esos valores con el algodón. En ese sentido creo que nuestro futuro es bastante promisorio".

Meloni, por su parte, describió que la industria textil está un 22% anual por encima del mismo bimestre de 2019, y en su rubro en particular, que es el de tintorería, los números marcan un incremento del 35 por ciento. "Para nosotros la esperanza son los números, que nos permiten arrancar", reflexionó. "Si lo pudimos hacer nosotros también lo pueden hacer los otros", remató.

"No es por arte de magia que uno hace un buen producto", destacó Karagozian, quien también describió el proceso de su empresa y subrayar lo importante que resulta un proceso político y económico que pueda dotar de previsibilidad al sector empresario.

"Nosotros hace un año dijimos que ibamos a aumentar las inversiones. Las estuvimos planificando y la planta de 16.000 m2 la construiremos durante 2021 en Monte

Caseros, y un año después de esto estaremos produciendo más cantidad y productos de muy buena calidad que surgirán de esas inversiones", subrayó. "Si cada tres años viene una crisis, los industriales no podemos soportar esos altibajos", concluyó.





### La Mesa Vitivinícola planteó la necesidad de revertir la concentración en pocas manos que existe en el sector

- Sólo grandes empresas acceden a la exportación
- Sólo 3 concentran el 25 por ciento de lo que se vende afuera

La necesidad de implementar políticas para revertir la concentración existente en el mercado vitivinícola fue el eje de las intervenciones de cierre de la mesa sobre el sector del Primer Congreso Industrial del Consejo Nacional del Trabajo y la Producción.

Sergio Mastrapascua, empresario vitivinícola y miembro de FURDETRA, planteó que durante el gobierno de Mauricio Macri se acentuó la concentración, lo que perjudicó a miles de productores.

El empresario contrastó con el período posterior al fin de la Convertibilidad en el que "se estrecharon lazos entre el Estado y los privados", lo que generó un trabajo común que culminó a finales de la primera década del 2000 con la Ley del Vino Argentino.

Mastrapacua remarcó que la actividad vitivinícola tiene centro en Cuyo donde se produce el 93 por ciento de los cultivos, de los cuales un 70 por ciento corresponde a la provincia de Mendoza.

En tanto, Gabriela Lizana, presidenta de la Asociación de Productores Oasis Este Mendoza, consideró que son el "eslabón débil de la cadena, no siempre somos escuchados".

La productora resaltó que los pequeños y medianos productores no acceden a la exportación, a la que acceden sólo grandes empresas, lo que ejemplificó al señalar que sólo 3 concentran el 25 por ciento de lo que se vende afuera.

"No sólo hay que preocuparse por aumentar el volumen de exportación sino también porque seamos más productores los que podamos hacerlo", planteó.

Lizana explicó además que entre los problemas del sector al que representa se encuentra que no cobran con ajuste por inflación lo que deriva en falta de rentabilidad, lo que se suma a problemas de infraestructura como falta de conectividad, rutas en malas condiciones y falta de servicios en la zona rural en la que trabajan.



### Guillermo Merediz: "las Pymes no se van del país sino que invierten y generan trabajo"

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, participó del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción y destacó "el esfuerzo" del gobierno nacional para acompañar a las Pymes "en un escenario de gran incertidumbre", como fue el planteado por la pandemia de coronavirus.

"Se viene señalando que hay un éxodo de empresas. Pero las Pymes no se van del país sino que invierten y generan trabajo. Vemos un crecimiento económico e industrial después de meses muy difíciles como abril, que fue la primera vez en su historia en que Argentina no produjo un auto", destacó el funcionario.

Merediz, aseguró que los datos del Indec muestran que la industria "ya está en niveles de prepandemia". "En paralelo estamos instrumentando un paquete de medidas de apoyo al sector productivo, que representa el 6,9% del PBI", valoró. "Nos entusiasma sentir el ruido de las máquinas funcionando nuevamente", agregó.

Asimismo, el secretario felicitó a empresarios y empresarias, trabajadores y trabajadoras "por el empeño puesto en recuperar la actividad productiva". "En un contexto todavía complejo vemos señales claras de reactivación y estamos trabajando muy fuerte en esa agenda", enfatizó.

A partir de los números que indican que la recesión está quedando en el pasado, Merediz planteó que el desafío es "ir hacia un proceso de inclusión financiera", que permita a las empresas acceder a créditos. Justamente hoy el presidente Alberto Fernández anunció el Plan de Reactivación e Inclusión Financiera para Pymes por un total de 57.500 millones de pesos, que contará con cuatro líneas de financiamiento destinadas a la inversión productiva de proyectos de mediano y largo plazo para los sectores industrial, agroindustrial y de servicios.

"Los empresarios nos explicaron que los ATP les permitieron cubrir el pago de los salarios de sus empleados. A medida que se superó la pandemia pudieron poner en marcha su dinámica y ahora incluso piensan en planes de inversión", destacó el funcionario.

Por último, Merediz anticipó el plan para poner en marcha un centro Pyme en todas las universidades nacionales. "Son actores que nos van a ayudar a las Pymes a que mejoren sus productos y procesos. Promover una agenda de capacidades es otro de nuestros desafíos", cerró.







#### Antonio Caló se mostró confiado en que el diálogo entre los empresarios, los trabajadores y el gobierno llevará al crecimiento industrial

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) e integrante del Consejo Directivo de la CGT, Antonio Caló, destacó la iniciativa del Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional del Trabajo y la Producción al señalar que "empresarios, trabajadores y el Estado tenemos que estar juntos para llevar a la industria al lugar en el que tiene que estar".

Caló resaltó que hay 22 mil pymes que nuclean a trabajadores de la UOM por lo que el diálogo entre empresarios pequeños y medianos y el gremio es fluido y constructivo.

El dirigente gremial destacó que "en la pandemia se conservaron los 180 mil afiliados que nos dejó Macri e incluso en los últimos meses se crearon 5 mil puestos de trabajo muchos de ellos en Río Grande".

"Con De la Rúa teníamos 60 mil afiliados, con Néstor y Cristina nos fuimos a 250 mil y con Macri se redujo a 180 mil, por eso tengo confianza en este gobierno que es un gobierno peronista", ejemplificó.

El secretario general de la UOM admitió que ya no cree en "combatir al capital, sino de lo que se trata es de unir al capital y al trabajo, unificar criterios para que crezcan las empresas y los gremios".

Caló resaltó las cualidades de los trabajadores argentinos y se mostró a favor de la capacitación laboral, la que en su gremio se realiza a través de los distintos centros de formación profesional en que adecúan los planes al servicio de las necesidades de las empresas.

"Hay que acabar con los prejuicios tanto del lado del empresario hacia el trabajador como del trabajador hacia el empresario y fomentar el diálogo para con este gobierno peronista sacar el país adelante", indicó.





### La trascendencia de los Parque Industriales, otro de los ejes del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

Rodolfo Games miembro de Industriales Pymes Argentinos (IPA) y presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), y Guillermo Guassardi, integrante de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA) y presidente del Consejo Inmobiliario Argentino, tuvieron a su cargo la mesa de Parques Industriales en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

"Los Parques Industriales apoyan la competitividad de las empresas de diversas maneras, pero también favorece la planificación territorial, el desarrollo local, genera empleo y divisas porque agrega valor a la producción, fomenta el arraigo de los jóvenes. Es un actor importantísimo en el entramado local", coincidieron en destacar.

Además de poner en valor este tipo de emprendimientos, también subrayaron que "el consenso es una asignatura pendiente entre sectores gremiales, empresarios y el público". Por eso, "este tipo de foros de debate son una gran iniciativa que va en esa sintonía con mucha valentía", explicaron.

Games y Guassardi cuestionaron "el retiro de beneficios impositivos de parte del gobierno anterior", sobre todo en la provincia de Bueno Aires. "De todos modos, las empresas siguen eligiendo instalarse en los Parques Industriales porque van en busca de la infraestructura y de trabajar con tranquilidad, sin los problemas que pueden surgir afuera de un parque", indicaron.

Asimismo, analizaron que "en muchos países nacen a partir de los Estados, pero en la Argentina la iniciativa la tomaron los privados". Ahí radica una de las propuestas que impulsan desde APIA: modificar los reglamentos vigentes en torno al uso de suelo que permita subdividir las tierras para que se radiquen empresas más chicas y se puedan completar las estructuras.



#### Mensaje al corazón de las Pymes: garantías por fuera del sistema financiero tradicional

Federico Milia, gerente regional comercial en Garantizar Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), expuso en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción y desarrolló los objetivos de la empresa que integra.

"Nuestro objetivo es que las Pymes tengan alternativas para no caer en el mercado financiero formal", indicó Milia. Garantizar es la primera Sociedad de Garantías Recíproca fundada en el país, nacida desde el Banco Nación. Su razón de ser "es el fomento y apoyo a la pequeña y mediana empresa, para que pueda acceder al crédito con muchas más flexibilidades que las que exigen un banco o un particular".

En los últimos años, cuenta con una cartera de más de 25 mil Pymes asistidas a lo largo y a lo ancho del país, "con una fuerte vocación federal", precisó el gerente. Y aclaró que los clientes son "desde un pequeño comercio, un taller o una empresa que exporta".

"Para que califique, lo único que se le pide es que la empresa cuente con un certificado Pyme que otorga en Ministerio de Desarrollo Productivo. Además, hay un fondo de riesgo, que está conformado por los denominados socios protectores. Quien aporta a ese fondo puede deducir eso del Impuesto a las Ganancias", aclaró Milia.

Un dato particular de Garantizar es que, más allá de que nunca interrumpió la atención aún en pandemia, "en junio alcanzamos el pico" de empresas que se acercaron a pedir soluciones, que van desde las garantías para avalar préstamos bancarios hasta el financiamiento en el mercado bursátil y la ampliación del crédito con proveedores como una forma de conseguir una mayor efectividad en la cadena de pagos.

La operatoria de Garantizar "incluye, iguala y da muchísimas certezas a las Pymes", concluyó Milia.

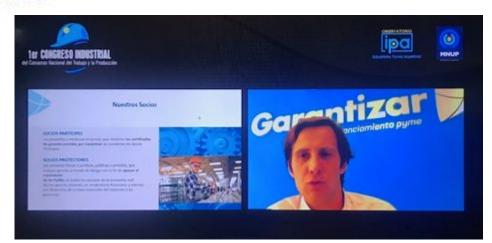



Paula Español de las destacó el rol Pymes

#### industriales en el complejo productivo nacional

La secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, destacó el rol fundamental de las Pymes, en particular las industriales, en el complejo entramado productivo nacional.

Español remarcó que iniciativas orientadas al consumo como Ahora 12 sirven, a la vez, para "impulsar el desarrollo de las pymes, ya que el gasto de la población es un impulso indirecto a la producción de productos nacionales".

La funcionaria planteó la importancia de la defensa de la competencia y poner fin a las prácticas desleales que en el caso de las pymes industriales se materializa en los precios monopólicos de los insumos que precisan para producir.

"Están todos los mecanismos en la Secretaría de Comercio Interior para recibir las denuncias de estas prácticas por parte de las Pymes porque para nosotros eso es una prioridad, más en marco de las condiciones excepcionales de la pandemia", indicó.

Español priorizó el fortalecimiento del mercado interno, el incentivo a la posibilidad de que las pymes puedan exportar para salir adelante "pese a las dificultades generadas por la pandemia pero también por los cuatro años anteriores de gestión macrista que fueron desfavorables para la industria".

"No puede haber dicotomía entre fortalecer el mercado interno y alentar la exportación", explicó Español quien se mostró entusiasmada con el ámbito del debate del Primer Congreso Industrial del Consenso del Trabajo y la Producción.



### Un programa de sustitución de importaciones para reducir el déficit en la balanza comercial de autopartes es el objetivo que se fija la Mesa Automotriz

Un plan de largo plazo que busque reducir el déficit de la balanza comercial de autopartes mediante la sustitución de importaciones a partir del diálogo de todos los actores de la cadena de valor es el norte trazado por la Mesa Automotriz del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

La hoja de ruta contempla el trabajo en común con las universidades tecnológicas para potenciar la aplicación de Inversión + Desarrollo (I + D), con el Estado como articulador para que la industria automotriz retorne su papel fundamental para el crecimiento virtuoso sustentable.

"Estamos en una situación donde, por diversos motivos y la aplicación de políticas equivocadas a nivel nacional, en los últimos años, el sector ha ido retrocediendo en volúmenes de producción, empleo, inversión, capacidad de desarrollos propios y diseño, entre otras tantas variable mensurables", se lamentó Javier Ditto, del Sindicato de Mecánico y Afines del Transporte Automotor (SMATA), a cargo de la presentación de las conclusiones de la mesa.

El centro se puso en la necesidad de aumentar la integración local de autopartes de equipo original y potenciar la producción nacional de repuestos originales y el mercado de reposición.

El industrial metalúrgico presidente de Cibasa SA, Enrique Ruffo, consideró que eventos como este primer congreso industrial pyme, retoma la tradición perdida en los '70 de sentar en una misma mesa a empresarios y trabajadores de toda la cadena de valor.

Por su parte, Pablo Ferrazi, de Gerente Industrial Automóvil SRL, destacó el papel de los fabricantes de productos de reposición que "no necesitan de inversión extranjera y es algo que se puede hacer de manera inminente con el aval del Estado". Ditto estableció la necesidad que se identifiquen las barreras que enfrentan los proveedores Pymes para participar en las compulsas de precios de las terminales, a la vez de individualizar detalladamente la oferta de autopartes locales con la participación de funcionarios públicos del Ministerio de Desarrollo Productivo y el trabajo en común con el INTI, Vialidad y AFIP, entre otros, además de cada uno de los actores de la cadena automotriz.

El énfasis puesto en partir de un dialogo franco y constructivo entre todos los actores se busca concretar a través de una mayor cooperación entre proveedores y terminales mediante la adhesión voluntaria a un Código de Buenas Prácticas Comerciales para reducir el riesgo de inversión de proveedores por incumplimiento de acuerdos y abusos comerciales.

La protección arancelaria es otro de los puntos a solucionar ya que actualmente desfavorece a las autopartes, cuyos industriales consideran que "alientan a importar", para lo cual se proponen medidas como modificar las tasas para la importación de insumos básicos no producidos en el país.

Una reducción o liberación de aranceles se considera importante para la importación de insumos básicos no producidos localmente como aislantes y cobre en el porcentaje en que estos participan de las exportaciones de automotores terminados.

El mismo criterio de reducción o liberación de aranceles para la importación de tecnologías como máquinas, equipos y sistemas de producción, no fabricados en el mercado local.

En relación a los insumos básicos que sí se elaboran en Argentina como aluminio y resina plástica, facilitar precios diferenciales para autopartistas que exporten es una de las propuestas.

El Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO) es un punto de referencia para poner en pie un instrumento similar a favor de Pymes proveedoras de equipo original de primer anillo y para Pymes proveedoras de sistemitas del segundo y tercer anillo de proveedores.

El mismo criterio de impulsar una iniciativa en esa línea con un programa similar al Prodepro se fijó para empresas autopartistas que actúan en el mercado de reposición.

El concepto "Compre Argentino" es otra de las palancas que se propone utilizar para que el Estado en todos sus niveles, tanto nacional como provincial y municipal, organismos descentralizados y empresas públicas; priorice la compra de transporte con creciente composición de fabricación nacional.

La batería de propuestas a los distintos sectores alcanza también al INTI con el objetivo de que obtenga certificación para que pueda emitir ensayos y validaciones mundialmente aceptados, lo que permitiría expandir la red de laboratorios para validación de piezas en el país

"Incentivar las exportaciones mediante el desarrollo de inteligencia comercial a través de cancillería para conseguir posibles clientes que busquen en internet productos que se produzcan en nuestro país", es otro de los puntos.

El cierre de la mesa trabajado en forma conjunta por industriales, sindicatos, cámaras y funcionarios coloca las distintas propuestas en el marco del Plan 2030 de toda la cadena de valor.

La industria automotriz emplea en el país a 650 mil trabajadores en sus 12 fábricas terminales, 300 autopartistas directos, los más de 1000 indirectos y de reposición, los también más de mil concesionarios y más de 25 mil talleres.



## Mario Sosa, gerente de Servicios Industriales del INTI: "Argentina no tiene espacio para un modelo que solamente explote recursos naturales"

En el marco del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, el gerente de Servicios Industriales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Mario Sosa, resaltó el trabajo del organismo para dotar de tecnología a las Pymes, resaltó que "Argentina no tiene espacio para un modelo que solamente explote recursos naturales" y enfatizó que "la industrialización no es una opción sino una necesidad".

"La propia actividad del INTI se ve condicionada por la evolución de la industria y al modelo de producción. El INTI no puede ser fuerte sin una decisión gubernamental para que lo sea", subrayó en su disertación. Asimismo, planteó que el aumento de productividad como un fenómeno aislado "no tiene sentido si no va acompañada por políticas de desarrollo y crecimiento".

Sosa destacó el anuncio realizado esta mañana en el congreso por el presidente del instituto, Rubén Geneyro, quien anticipó la creación de dos consejos asesores del organismo, uno regional y el otro sectorial, "para avanzar en la agenda estratégica del futuro". "El INTI, con sus 2.600 profesionales, debe ser central para el desarrollo de un modelo industrializador", señaló.

En otro orden, el funcionario consideró que, a pesar de lo difícil que fue la pandemia, que ha significado un golpe para todo el sistema económico mundial, esa caída "posiciona a la Argentina en condiciones óptimas para avanzar en un modelo de industria nacional que nos permita aprovechar el escenario".

"Tenemos trabajadores altamente calificados, universidades promotoras del conocimiento, y todo eso puede hacer competitiva a la industria argentina", describió Sosa, al tiempo que valoró que "en la crisis del Covid nuestro país dio respuestas increíbles". "Argentina no está tan mal como nos quieren hacer creer. Ocupa el número 23 en un total de 194 naciones, y no son muchos los países que tienen un instituto como el INTI al alcance de la mano. Tendemos a no verlo, pero nos otorga una potencia muy importante", sentenció.

Sosa también reparó en las estadísticas que manejan organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que indican que hacia finales del año que viene la economía mundial estará igual que en niveles de 2018. El único país que no cayó es China. "Lo que vino a profundizar la pandemia es un mundo que se va a cerrar aún más, con lo que la disputa sobre los mercados será mayor, con lo cual la capacidad, la tecnología y la innovación serán clave", puntualizó.

"En la Argentina hay 525 mil empresas, pero 430 mil tienen menos de diez empleados. Si el Estado no es el Departamento de Desarrollo e Innovación de esas Pymes, entonces el proceso de transformación a la industria 4.0 va a ser muy difícil", finalizó Sosa.





### Empresarios y trabajadores madereros proponen diálogo para acabar con el trabajo informal y reducir los juicios laborales.

Roberto Ventimiglia, Miembro IPA, presidente de Muebles y Sillones COM. SA, destacó los acuerdos entre empresarios y sindicatos madereros para afrontar los problemas del sector, en primer lugar el trabajo informal, en el marco del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

La mesa también contó con la participación de Roberto Fontenla Industrial Pyme, presidente de Mobiliarios Fontenla S.A, quien entendió que en el sector maderero "se debe poner fin a la industria del juicio que lleva al cierre de cualquier taller".

Ventimiglia también habló de "realizar contrataciones específicas por 6 o 9 meses, no sólo 3 meses, porque el sector a veces tiene trabajos que empiezan y terminan, por lo cual también es un tema a abordar juntos con el sindicato con el que también queremos lograr la afiliación al gremio maderero de los administrativos de nuestras empresas".

Una muestra de este trabajo en conjunto fue el propio cierre de la mesa que contó con la participación de Roberto Villalba, secretario general de Madereros CABA/Zona Sur, y secretario de Organización de U.S.I.M.R.A, quien entendió que el Estado también tiene un papel de importancia para poder detectar la informalidad laboral y poner en blanco a los trabajadores.

"Si los trabajadores están registrados apenas entran a trabajar no hay lugar para la industria del juício que tampoco nos conviene a los trabajadores si después perjudica a la empresa que nos da trabajo. No queremos ni trabajadores pillos ni empresarios pillos sino un diálogo", agregó.





### Martín Pollera y el desafío de convertir a cada rincón de la Argentina en un lugar para vivir y desarrollarse

Martín Pollera, subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior, planteó el desafío de avanzar en "un país federal sin una mirada centralista", al disertar en Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, espacio que destacó como "usina de ideas" en pos del desarrollo de la Argentina.

"Estamos avanzando en una mirada estratégica que permita abordar las asimetrías que hay en todo el país. Para nosotros es importante alinear la decisión del gobierno nacional con lo que piensa cada provincia y cada Municipio", planteó el funcionario del Ministerio del Interior.

Pollera habló sobre las "migraciones forzadas" que existen en distintos lugares de la Argentina, y reflexionó que "si somos capaces de desarrollar estructuras industriales podríamos evitarlas". "Queremos hacer un país habitable, donde cada argentino pueda elegir dónde vivir, desarrollarse y por qué no, morir también", explicó.

En esa sintonía, reveló el gobierno ya realizó mesas técnicas con más de 200 ministros y ministras de todo el país "basados en una agenda de mediano y de largo plazo que la pandemia todavía no nos permitió desplegarla". "2021 debe traducir crecimiento en desarrollo y el Estado es quien debe ordenar las prioridades", subrayó.

"Las Pymes necesitan bajar sus costos para exportar más. Para eso debemos dotarlas de mucha competitividad sistémica, obras de conectividad y polos tecnológicos", agregó Pollera. "Modificar estructuras productivas es la clave, con secuencialidad de políticas públicas. Generar condiciones para crear empleo genuino", describió, al tiempo que consideró que "si no hay un orden desde el sector público, los privados no invierten".

Por último, el funcionario refirió que "el peronismo debe levantar la bandera del uso eficiente de los recursos, haciendo un Estado presente basado en el diálogo con las provincias". "Tenemos diseñados senderos de desarrollo por 40 mil millones de dólares, que es el equivalente a lo que la gestión anterior se endeudó con el Fondo Monetario Internacional", remató.



### Agustín Rossi estimó la creación de entre 22 y 25 mil puestos de trabajo durante el año que viene a partir del impulso del FONDEF

El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, resaltó que el año que viene se va a invertir en equipamiento militar entre 30 y 33 mil millones de pesos como parte del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) lo que va a generar de manera directa e indirecta entre 22 y 25 mil puestos de trabajo

El funcionario destacó la necesidad de mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas de la Nación en el marco del lugar que tiene hoy la Defensa en un contexto de un mundo con disputa entre Estados Unidos y China distinto a la caída del Muro de Berlín en que había una sola potencia hegemónica.

Rossi explicó que la inversión va a permitir que las industrias militares del Estado interactúen con las pequeñas y medianas empresas fabriles nacionales, lo que sirve como dinamizador de la economía.

El ministro aclaró que el equipamiento se destinará a las funciones específicas de Defensa pero también para la labor solidaria que realizan las Fuerzas Armadas como la llevada a cabo durante la pandemia.

El FONDEF cuenta con tres pasos simultáneos que empieza por reutilizar la capacidad industrial existente, fabricar en Argentina lo que falta e importar lo que no se puede hacer pero con transferencia tecnológica para poder empezar a hacerlo en el país.

El equipamiento en Defensa es acorde a una Argentina calificada como un "país medio", que ocupa el octavo lugar en desarrollo territorial aunque con baja densidad de población, con reservas de recursos naturales que demanda el mundo y con una ubicación geopolítica de importancia.

Rossi sostuvo que el país tiene una base de fabricaciones militares con dos plantas en Córdoba, una en Santa Fe, una en San Juan, y la reactivación de la de Azul, desmembrada durante el gobierno de Mauricio Macri. "Otro de los puntos de apoyo importante para el plan es el de radarización mediante el INVAP", indicó, a la vez que planteó duplicar la fabricación de aviones Pampa y poner en marcha la industria naval mediante los astilleros estatales y también los privados.





### BAENEGOCIOS

# Las pymes piden mejorar la Ley de Compre Argentino y tasas accesibles - 18/11/2020 BAE - Nota - Economía y Finanzas - Pag. 3

El presidente de **Industriales de Pymes Argentinos** (**IPA**), **Daniel Rosato**, pidió una reforma tributaria que tome en cuenta a las **pymes** y las diferencia de otras estructuras industriales, en la apertura del primer Congreso del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

El industrial hizo hincapié en las dificultades producidas por la pandemia que generaron la pérdida de 2.700 **pymes** industriales, que se suman a las 5.500 que habían quedado en el camino en los últimos años de crisis económica.

Asimismo, agregó que otras 20.000 **pymes** industriales están en riesgo, pero que pudieron evitar el cierre por las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández con financiamiento, subsidios al salario y financiamiento de deudas.

"Los protocolos para poder trabajar en la pandemia nos permitieron pasar de un 10% o 20% de producción a un 80% o 90% en sectores claves como textil, calzado, plástico, maderera y autopartistas", subrayó.

**Rosato** destacó, además, que conduce un espacio que se transformó en "un actor político que no existía" y que articula sindicatos, trabajadores, movimientos sociales y el Estado.

Desde ese lugar, reclamó mejorar la Ley de Compre Argentino y pidió normativas de financiamiento productivo y un banco nacional de desarrollo que "realmente asista a las **pymes**" a diferencia de los últimos años, en que consideró que no podían acceder al crédito por las tasas inaccesibles fijadas.

El dirigente **pyme** recalcó que el Congreso lleva 60 días de trabajo en los que se abordaron distintas temáticas, como el impulso a la igualdad de género en la industria, ámbito en el que la mujer viene ganando espacio pero en el que queda mucho por hacer, y sumó como pendiente resolver "la contradicción de que las **pymes** venden en pesos y compran insumos en dólares".



### BAENEGOCIOS

# El Gobierno apuesta al crédito productivo para impulsar la industria - 18/11/2020 BAE - Nota - Economía y Finanzas - Pag. 3

Santiago Basso

Banca de desarrollo y un paquete de \$500.000 millones

sbasso@baenegocios.com

@santijbasso

Referentes industriales y funcionarios destacaron ayer el rol del Estado en el financiamiento a las **pymes** durante la pandemia y llamaron a impulsar el sector industrial para la reactivación económica mediante asistencia estatal y un acuerdo económico y social. En ese sentido, desde el Gobierno apuestan al crédito productivo para el despegue de la actividad.

En el marco del primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que tuvo el martes su jornada inicial, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, resaltó que durante el parate económico por la pandemia se realizó "un proceso de gran inclusión financiera en el mundo de micros y pequeñas empresas, donde decenas de firmas que nunca accedieron a financiamiento lo hicieron por primera vez". En este sentido, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, remarcó que hoy en Argentina "las pymes son escuchadas".

Para este proceso se aplicaron programas como ATP, el financiamiento a tasas subsidiadas y el Fondo de Garantías Argentino.

Además, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, resaltó que su administración pudo llevar la tasa de interés "al 24% y 26% anual, a diferencia de la banca privada que por los mismos créditos cobran del 30% al 35%".



**Rosato** aseguró que, aunque por las dificultades del parate económico se perdieron 2.700 **pymes** industriales que se sumaron a las 5.500 que habían cerrado durante el gobierno anterior, unas 20.000 empresas pudieron permanecer en pie gracias a las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández con financiamiento, subsidios al salario y financiamiento de deudas. "En el gobierno de Macri cayó un 50% el stock de créditos disponibles.

No sé qué **pyme** puede crecer sin crédito", acotó el ministro de Desarrollo Productivo.

Con casi todas las actividades ya habilitadas y un lento repunte industrial en proceso, el Gobierno busca ahora no solo una recuperación económica sino también plantear un escenario de crecimiento "por una década y más si es posible", aseguró Kulfas. A esto se sumó José Ignacio de Mendiguren, presidente del BICE, quien adelantó que irán por una banca de desarrollo "que canalice el plan de desarrollo de Argentina, donde empresarios e industriales son los actores centrales".

"Hemos generado diferentes programas para apalancar un paquete de \$500.000 millones en créditos para la micro, pequeña y mediana empresa, lo que va a constituir el mayor proceso de inclusión financiera **pyme** en décadas", recalcó Kulfas, como ya había adelantado en una entrevista con BAE Negocios.

En relación con esto, De Mendiguren apuntó: "Esta banca es la que analiza proyectos productivos, crea una moneda de largo plazo y le da prioridad al desarrollo argentino".

Los disertantes coincidieron en la importancia de un congreso industrial argentino para construir un "frente nacional" entre las **pymes** y el Estado. Kulfas le dejó un guiño a la industria: "No cuenten con nosotros para entregar el sector productivo".

Kulfas destacó un avance en la inclusión financiera de pymes

er "la contradicción de que las **pymes** venden en pesos y compran insumos en dólares".



### El Economista

## La industria se recupera, pero el empleo sigue rezagado - 18/11/2020 El Economista - Nota - Economía - Pag. 3

El CEU de la UIA informó ayer que la actividad manufacturera creció en septiembre, tanto contra 2019 (+2,6%) como contra agosto (+5,6%): sin embargo, la demanda de empleo no aparece todavía

La producción fabril registró, durante septiembre, su primer incremento interanual, según el reporte de la Unión Industrial Argentina (UIA). De acuerdo con el informe que realiza mensualmente el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial aumentó durante septiembre 2,6% en relación con igual mes del año pasado y 5,6% en comparación a agosto.

Días atrás, el IPIm del Indec había informado, para el mismo mes, una suba de 3,4% interanual y una mensual de 4,3%.

La mejora registrada en septiembre es la primera suba interanual del año, según la UIA, tras las fuertes bajas observadas en los primeros meses de la pandemia.

Por eso, el acumulado de los primeros nueve meses del 2020 marcó una baja de 9,6% respecto a igual período del 2019.

En similar sentido, un día antes, el Indec reveló que la utilización de la capacidad instalada de la industria fue del 60,8% en septiembre, con un crecimiento de 3,1 puntos porcentuales respecto al 57,7% de igual mes del año pasado.

A partir de esta tendencia, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo ayer que "la recuperación de la industria no es casualidad, hay políticas públicas pensadas para el desarrollo". Lo hizo al exponer en el primer Congreso Industrial organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).



Kulfas dijo que el Gobierno apunta "no solo a recuperar la economía sino también a plantear un escenario de crecimiento por una década y más si es posible", para lo cual consideró necesario "generar los consensos para crecer de manera sostenida y a largo plazo" a través del Acuerdo Económico y Social (AES), que comenzó hace algunas semanas con el formato sector por sector.

Al respecto, destacó los consensos que se están generando entre sindicatos, empresas y Estado en la industria automotriz y dijo que son "un claro ejemplo de cómo pueden convivir más exportaciones de autos con más proveedores nacionales, lo que representa más trabajo argentino, más empleo, más innovación y más uso de las capacidades tecnológicas".

El ministro resaltó los programas de financiamiento por más de \$500.000 millones destinado a las **pymes** y el compromiso de los empresarios para que "no falte ningún insumo sanitario" durante la emergencia sanitaria.

En estos meses, "hubo un proceso de gran inclusión financiera donde decenas de micro y pequeñas empresas que nunca habían accedido a financiamiento lo hicieron por primera vez y en este contexto tan complejo", consideró Kulfas.

Por sectores, el informe de la UIA observó que en septiembre se produjo un "desempeño dispar" en la actividad, destacándose la cuarta suba consecutiva interanual en sustancias y productos químicos (17,6%) y en el sector automotor (16,1%), que logró su primer incremento luego de dos años.

También tuvieron alzas en septiembre los segmentos de minerales no metálicos (15,3%), impulsado por todos los subrubros a excepción del cemento y el yeso; alimentos y bebidas (3,9%); productos del tabaco (7,8%); edición e impresión (2,2%) y caucho y plástico (6,1%).

No obstante, existe un bloque que todavía no logró superar los niveles registrados durante 2019, en los que se destacan los rubros de industrias metálicas básicas, con una caída del 19,7%; aluminio y acero, con mermas interanuales de 38,7% y 11,9%, respectivamente, aunque registraron mejoras respecto a los meses previos y, por último, refinación del petróleo, que descendió 17,8% y textiles, 19,2%.



Sobre el empleo registrado en la industria, la UIA dijo que en la comparación mensual (los datos llegan hasta agosto) hubo un incremento del 0,14% sin estacionalidad (+1.540 trabajadores).

Fue el tercer mes consecutivo con subas aunque, a nivel interanual, hay una baja de 24.000 todavía.

"Este dato, que en principio es positivo, debe tomarse con cierta cautela ante los efectos de las regulaciones existentes como respuesta a la crisis. En cierta medida, parte del incremento en los asalariados corresponde a personal temporario contratado para reemplazar a sus pares licenciados en los sectores que empiezan a recuperar la normalidad productiva. Por otro lado, las empresas que aún continúan con dificultades están impedidas de reducir sus planteles y terminan recurriendo a suspensiones sin que esto repercuta negativamente en la estadística de registros del SIPA", matizaron desde la UIA.

Pablo Dragún, director del Centro de Estudios de la UIA, que "más allá de las cifras generales, hay heterogeneidades dentro de los rubros y obviamente entre las propias empresas, lo que provoca cierta dispersión que en el agregado de producción no se nota".

Si bien advirtió que ayudó a este primer desempeño positivo "la base de comparación más baja como resultado del impacto de la fuerte devaluación posterior a las elecciones primarias de agosto de 2019", el titular del CEU destacó el crecimiento intermensual "por la apertura de más actividades y un consumo que empezó a traccionar".

Otro tema que resaltó Dragún, en diálogo con Télam, es "la rentabilidad, ya que hubo cierto costo de incremento por protocolos, transporte, cuestiones financieras que inciden en la situación de las empresas, porque estas muestran reflejan la producción pero no cuánto se ganó ni cuánto costó".

"La progresiva normalización de la actividad en el ámbito de AMBA en octubre y noviembre podría favorecer esta tendencia en todo el país, sobre todo en aquellas actividades integradas a cadenas con presencia mayor en Buenos Aires", agregó el economista de la UIA.



El directivo también señaló que "se observa una recuperación de la actividad fragmentada entre sectores y regiones", frente a lo cual "será fundamental la estabilidad macroeconómica y el impulso al mercado interno para consolidar y extender esta incipiente recuperación hacia todos los sectores".

De cara al corto y mediano plazo, Dragún dijo que habrá que ver cómo impactó en los números actuales "un eventual acuerdo con el FMI, la consolidación de la baja de la brecha cambiaria, así como el desarrollo de una segunda ola de coronavirus en el hemisferio norte" que podría afectar la demanda externa de la producción local.

En el congreso de IPA, Kulfas habló de la industria del cannabis y dijo: "Podemos dar soluciones concretas médicas y medicinales, con todos los resguardos necesarios, y generar una industria con recursos genuinos para Argentina"

Empresas alemanas en Argentina son optimistas El 57% de las principales empresas alemanas que operan en Argentina consideró que su actual situación corporativa es satisfactoria mientras que el 19% afirmó que es buena, según una encuesta de la Cámara de Industria y Comercio Argentino- Alemana (AHK). El relevamiento destacó que a pesar del incierto y desafiante panorama sanitario y económico mundial por la pandemia de coronavirus, algo similar ocurre con las proyecciones en el desarrollo de los negocios de las empresas alemanas en Argentina. El 33% de las compañías consultadas aseguró que en los próximos 12 meses su situación mejorará, en tanto que el mismo porcentaje consideró que se mantendrá igual. Según la AHK, "un punto a destacar es la proyección en relación al empleo, que muestra cifras optimistas". En ese sentido, la encuesta indicó que el 62% de las empresas prevé que mantendrá los puestos de trabajo actuales durante el próximo año, mientras que 14% espera incluso incrementar su personal local en el mismo período.

"En un año tan complejo como fue este 2020 nos resultan muy esperanzadoras las proyecciones de las compañías que conforman la cámara", sostuvo la vicepresidenta ejecutiva de la AHK, Bárbara Konner. Subrayó que "hoy más que nunca es necesario aunar esfuerzos entre las empresas, el Gobierno y cada actor de la sociedad, para lograr que la Argentina salga fortalecida de una crisis que afecta a todo el mundo y que nos continúa desafiando".

Según el sondeo, "las empresas alemanas radicadas en el país estarán muy atentas a lo que suceda con el tipo de cambio, factor que asoma como el más amenazante para los negocios locales".



### **©** El Cronista

# El Gobierno niega un ajuste y asegura estar "calibrando" el gasto social - 18/11/2020 El Cronista Comercial - Nota - Economía & Política - Pag. 10

TRAS HACER RECORTES

Ezequiel M. Chabay

El ministro Kulfas defendió el recorte del gasto que viene instrumentando Martín Guzmán y aseguró que viene una transición de las políticas de subsidios a otra que apuesta por la reactivación

Una vez más, el Gobierno salió a desarticular una idea que circula en el empresariado, el sindicalismo, los movimientos sociales, la oposición e incluso al interior del Frente de Todos.

El ajuste fiscal que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se empeña en lograr en el último bimestre del año y proyecta para 2021, como una forma de bajar hasta un punto del déficit, como prometió al Fondo Monetario Internacional (FMI), no supondrá, según miembros del gabinete, un achique de los mecanismo de asistencia a los más golpeados por la recesión económica.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, insistió en que "lejos de esa idea que algunos quieren instalar, estamos haciendo todo lo contrario a un ajuste". El titular de la cartera productiva, en cambio, aseguró que el Gobierno está "calibrando y reemplazando la ayuda por políticas de reactivación y desarrollo", tras un derrotero que incluyó la cancelación del Ingreso Familiar de Emergencia (1FE), tal como fue diseñado, y la reducción de la línea más ambiciosa del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que permitió a casi la mitad de los trabajadores registrados percibir la mitad de su salario pagado por el Estado en los meses en los que rigió en gran parte del país el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).



Kulfas precisó que el paquete de "protección social", como se lo llama en los despachos oficiales, significó aproximadamente el 6,9% del PB1 del año en curso, equivalente a \$ 1,9 billones para confrontar los efectos económicas de la pandemia de coronavirus , y planteó una agenda con tres ejes destinada a la reactivación productiva, durante el Congreso Industrial Pyme, organizado por la Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP) e Industriales Pymes Argentinos (IPA).

En efecto, el ministerio de Economía anunció a comienzos de noviembre que hasta fin de año no se solicitarán asistencias del Banco Central al Tesoro en forma de Adelantos Transitorios, a la vez que apuntaba a renovar la totalidad de los vencimientos de capital e intereses y obtener financiamiento neto de mercado por hasta un 10% respecto al total de vencimientos del período. Con el fondeo extra, aspiraba a devolver incluso parte de los adelantos.

El ministro que lleva el pulso de la economía real también blanqueó que de las 60 medidas para la reactivación prometidas por el presidente Alberto Fernández, solo se dieron a conocer 40, muchas de ellas ligadas a proyectos de ley o ejecuciones presupuestarias de obras que recién se materializarán en 2021.

Kulfas destacó el lanzamiento de mesas sectoriales para discutir y remover las trabas que impiden la "liberación de fuerzas productivas" y proyectos de inversión, en la antesala del Consejo Económico y Social.

También resaltó la disposición de créditos a tasa subsidiada para capital de trabajo, y aseguró que continuará el fomento a las exportaciones con una "inserción inteligente y pragmática" que no "entregue mercados" ni desproteja a los productores locales.

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández encabezará por videoconferencia, desde la residencia de Olivos, el acto de lanzamiento del Plan de Reactivación e Inclusión Financiera para **Pymes**, otra de las medidas en carpeta para acercar liquidez a las empresas.



### LA PRENSA

1869 150° aniversario 2019

Comenzó ayer el primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción con las palabras del presidente de Industriales de Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, quien tras hacer hincapié en las dificultades generadas en el sector por la pandemia, destacó que "hoy en la Argentina las pymes son escuchadas". Por su parte, José Ignacio de Mendiguren: expresó que "la salida de la crisis no tiene que ser con parches sino repensando a la Argentina". Otro de los participantes del Congreso fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas quien manifestó que "la recuperación de la industria no es casualidad, hay políticas públicas pensadas para el desarrollo". Integraron los diferentes paneles, entre otros, el titular de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichett; el director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano y la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis.



### infobae

**OPINIÓN** 

# Surge un nuevo actor político entre sindicatos industriales, de trabajadores, movimientos sociales y el Estado

El Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción es estratégico por la relación que hemos logrado llevar adelante con los sindicatos industriales y porque permite avanzar en el desarrollo y la generación de empleo



El indicador avanzó 4,5 puntos con respecto a septiembre y presentó un resultado positivo en 16 de los 19 segmentos industriales analizados, que coincide con la desaceleración de la pandemia. EFE/Archivo

El Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se desarrolla esta semana, es estratégico en cuanto a la relación que hemos logrado llevar adelante con los sindicatos industriales. Y táctico, para avanzar en lo que es el desarrollo industrial y la generación de empleo donde, a través de las distintas mesas de trabajo junto a los sindicatos industriales, hemos elaborado propuestas que, justamente lo que hacen, es potenciar la reindustrialización en la Argentina y consolidar una política industrial a futuro.

Volvamos a una época como la de mi padre, quien compró su primer torno, su casa y el taller con financiamiento de los bancos Nación y Provincia, lo que nos permitió ser una potencia, ya que las **pymes** somos los motores de la economía

Hoy en la Argentina, las **pymes** son escuchadas. Surge un nuevo actor político que no existía, con los sindicatos industriales, de trabajadores, los movimientos sociales y el Estado. Y es una gran oportunidad para que la unidad nacional pueda avanzar en los temas a solucionar como: una ley de Compre Argentino que se aplique; otra de Financiamiento Productivo; y un Banco Nacional de Desarrollo que realmente asista a las **Pymes** mediante créditos que sean accesibles. Otro de los motivos de este congreso, es poder avanzar en una reforma tributaria que realmente tenga en cuenta a las **pymes** como sector específico diferenciado de los grandes industriales para que puedan competir no solo a nivel local sino a nivel internacional.



El Congreso lleva 60 días de trabajo en los que se abordaron distintas temáticas como: el impulso a la igualdad de género en la industria, ámbito en el que la mujer vienen ganando espacio pero en el que queda mucho por hacer; la contradicción de que las **Pymes** venden en pesos y compran insumos en dólares; y el tema energético para que no se generen más cortes.

Es una gran oportunidad para avanzar en los temas a solucionar como: una ley de Compre Argentino que se aplique; otra de Financiamiento Productivo; y un Banco Nacional de Desarrollo que asista a las **Pymes** 

Hay mucho más para ganar que para perder. Volvamos a una época como la de mi padre, quien compró su primer torno, su casa y el taller con financiamiento de los bancos Nación y Provincia, lo que nos permitió ser una potencia, ya que las **pymes** somos los motores de la economía. Los trabajadores y sus representantes están maduros, trabajan codo a codo con los empresarios **pymes** para afrontar el desafío por venir, mejorar la producción y el mercado interno.

El autor es presidente de IPA (Industriales Pymes Argentinos)





### Surge un nuevo actor político entre sindicatos industriales, de trabajadores, movimientos sociales y el Estado

El Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción es estratégico por la relación que hemos logrado llevar adelante con los sindicatos industriales y porque permite avanzar en el desarrollo y la generación de empleo



El Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se desarrolla esta semana, es estratégico en cuanto a la relación que hemos logrado llevar adelante con los sindicatos industriales. Y táctico, para avanzar en lo que es el desarrollo industrial y la generación de empleo donde, a través de las distintas mesas de trabajo junto a los sindicatos industriales, hemos elaborado propuestas que, justamente lo que hacen, es potenciar la reindustrialización en la Argentina y consolidar una política industrial a futuro.

Volvamos a una época como la de mi padre, quien compró su primer torno, su casa y el taller con financiamiento de los bancos Nación y Provincia, lo que nos permitió ser una potencia, ya que las **pymes** somos los motores de la economía

Hoy en la Argentina, las **pymes** son escuchadas. Surge un nuevo actor político que no existía, con los sindicatos industriales, de trabajadores, los movimientos sociales y el Estado. Y es una gran oportunidad para que la unidad nacional pueda avanzar en los temas a solucionar como: una ley de Compre Argentino que se aplique; otra de Financiamiento Productivo; y un Banco Nacional de Desarrollo que realmente asista a las **Pymes** mediante créditos que sean accesibles. Otro de los motivos de este congreso, es poder avanzar en una reforma tributaria que realmente tenga en cuenta a las **pymes** como sector específico diferenciado de los grandes industriales para que puedan competir no solo a nivel local sino a nivel internacional.

El Congreso lleva 60 días de trabajo en los que se abordaron distintas temáticas como: el impulso a la igualdad de género en la industria, ámbito en el que la mujer vienen ganando espacio pero en el que queda mucho por hacer; la contradicción de que las **Pymes** venden en pesos y compran insumos en dólares; y el tema energético para que no se generen más cortes.



Es una gran oportunidad para avanzar en los temas a solucionar como: una ley de Compre Argentino que se aplique; otra de Financiamiento Productivo; y un Banco Nacional de Desarrollo que asista a las **Pymes** 

Hay mucho más para ganar que para perder. Volvamos a una época como la de mi padre, quien compró su primer torno, su casa y el taller con financiamiento de los bancos Nación y Provincia, lo que nos permitió ser una potencia, ya que las **pymes** somos los motores de la economía. Los trabajadores y sus representantes están maduros, trabajan codo a codo con los empresarios **pymes** para afrontar el desafío por venir, mejorar la producción y el mercado interno.



### BAENEGOCIOS

CONGRESO INDUSTRIAL PYME 18-11-2020 21:07 Hs.

# Gobierno y empresarios coinciden en apuesta a sustitución de importaciones

Tecnología, industria militar y autos, ejes del consenso entre funcionarios y representantes de pequeñas y medianas compañías





La sustitución de importaciones, el impulso al desarrollo tecnológico y la apuesta a la reactivación fabril fueron los ejes del consenso entre el sector **pyme** y el gobierno que dejó entrever el Primer Congreso Industrial en su segunda jornada.

El evento, organizado por **IPA**, entidad que nuclea a pequeñas y medianas empresas manufactureras, acompañada por sindicatos y movimientos sociales, tuvo este miércoles su segunda jornada, en la que también participaron por parte del Ejecutivo, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, la secretaria de Comercio, Paula Español, y representantes del Instituto de Tecnología Industrial (INTI).

En ese sentido, Rossi detalló el programa que lleva adelante desde su cartera, con la que busca crear entre 22.000 y 25.000 puestos de trabajo, por medio del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), el cual cuenta con recursos por entre \$30 y \$33 mil millones.

El funcionario detalló el equipamiento militar que se está produciendo desde la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), con la perspectiva de duplicar la construcción de los Pampa; Fabricaciones Militares, que apuntará a revivir la planta de Azul de esa empresa estatal que cerró Mauricio Macri; y las conversaciones que se llevan adelante con astilleros públicos y privados para que comiencen a elaborar en el país los insumos que se traen del exterior y se requieren para los buques encargados por el ministerio, utilizados en la función de Defensa.



También habló de volver a impulsar la fabricaciones de ferrocarriles desde el estado, y cuyo primer paso fue entregar al Belgrano Cargas unos diez vagones. "El plan es llegar a 300", adelantó.

La sustitución de importaciones también se planteó durante la mesa del sector automotriz, que siempre fue deficitario en materia de divisas. El centro se puso en la necesidad de aumentar la integración local de autopartes de equipo original y potenciar la producción nacional de repuestos originales y el mercado de reposición.

Pablo Ferrazi Gerente, de Industrial Automóvil SRL, destacó el papel de los fabricantes de productos de reposición que "no necesitan de inversión extranjera y es algo que se puede hacer de manera inminente con el aval del Estado". En tanto Javier Ditto, de SMATA, remarcó la necesidad que se identifiquen las barreras que enfrentan los proveedores **Pymes** para participar en las compulsas de precios de las terminales.

A su turno, Español consideró que "no puede haber dicotomía entre fortalecer el mercado interno y alentar la exportación".

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro, anunció la creación de dos consejos asesores del organismo, uno regional y el otro sectorial, "para avanzar en la agenda estratégica del futuro".



### BAENEGOCIOS

CONGRESO INDUSTRIAL 18-11-2020 20:25 Hs.

### Madereras y vitivinícolas alertan por juicios y concentración

El sector vitivínicola aseguró que los pequeños y medianos productores "no siempre son escuchados" y llamaron a que más empresas puedan participar de las exportaciones. Por su parte, el sector maderero propuso alternativas para combatir el trabajo informal



Por Santiago Basso







Referentes del sector vitivinícola denunciaron en el primer Congreso Industrial Pyme que la actividad sufre concentración en las grandes empresas y resaltaron que los pequeños y medianos productores no acceden a la exportación. Por su parte, empresarios madereros llamaron a un mayor diálogo para reducir el trabajo informal y pidieron reducir con los juicios laborales.

Sergio Mastrapascua, empresario vitivinícola y miembro de FURDETRA, aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri se acentuó la concentración, algo que perjudicó a miles de productores. Mastrapascua graficó que la actividad tiene centro en Cuyo, donde se produce el 93 por ciento de los cultivos, de los cuales un 70 por ciento corresponde a la provincia de Mendoza.

Además de este problema, pequeños y medianos productores denunciaron que "no siempre son escuchados" por el Gobierno nacional. Gabriela Lizana, presidenta de la Asociación de Productores Oasis Este Mendoza, dijo que sólo las grandes empresas acceden a la exportación, ya que tres de ellas concentran el 25% de lo vendido en el exterior. "No sólo hay que preocuparse por aumentar el volumen de exportación sino también porque seamos más productores los que podamos hacerlo", planteó.

Lizana agregó que los pequeños y medianos productores sufren de problemas de infraestructura, rutas en malas condiciones y falta de servicios. Por otro lado, subrayó que las **pymes** vitivinícolas experimentan una falta de rentabilidad ya que no cobran con ajuste por inflación.



Por su parte, madereros pidieron "poner fin a la industria del juicio que lleva al cierre de cualquier taller", ya que el sector busca solucionar el problema de trabajo informal. Ante esto, Roberto Ventimiglia, presidente de Muebles y Sillones COM. SA, propuso "realizar contrataciones específicas por 6 o 9 meses, no sólo 3 meses, porque el sector a veces tiene trabajos que empiezan y terminan".

En este sentido, destacó los acuerdos entre empresarios y sindicatos madereros para afrontar los problemas del sector. A esto se sumó Roberto Villalba, secretario general de Madereros CABA/Zona Sur, quien entendió que el Estado también tiene un papel de importancia para poder detectar la informalidad laboral y poner en blanco a los trabajadores.

"Si los trabajadores están registrados apenas entran a trabajar no hay lugar para la industria del juicio, que tampoco nos conviene a los trabajadores si después perjudica a la empresa que nos da trabajo. No queremos ni trabajadores pillos, ni empresarios pillos, sino un diálogo", concluyó Ventimiglia.





#### El Gobierno puesta al crédito productivo

Representantes del Gobierno Nacional y de las **pymes** participaron del primer Congreso Industrial y resaltaron el financiamiento estatal a las empresas durante el aislamiento. Llamaron a construir un "frente nacional" entre las **pymes** y el Estado.

Referentes industriales y funcionarios destacaron el rol del Estado en el financiamiento a las **pymes** durante el coronavirus (Covid-19) y llamaron a impulsar el sector industrial para la reactivación económica post pandemia mediante asistencia estatal y un acuerdo económico y social. En ese sentido, desde el Gobierno apuestan al crédito productivo para el despegue de la actividad. En el marco del primer **Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción**, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, resaltó que durante el parate económico por la pandemia se realizó "un proceso de gran inclusión financiera en el mundo de micros y pequeñas empresas, donde decenas de empresas que nunca accedieron a financiamiento lo hicieron por primera vez". En este sentido, el presidente de **Industriales Pymes Argentinos** (**IPA**), **Daniel Rosato**, remarcó que hoy en Argentina "las **pymes** son escuchadas".

Para este proceso se aplicaron programas como la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el financiamiento a tasas subsidiadas para empresas y el Fondo de Garantías Argentino. Además, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, resaltó que su administración pudo llevar la tasa de interés "al 24 y 26% anual, a diferencia de la banca privada que por los mismos créditos cobran del 30 al 35%".

Aseguran que gracias a la asistencia estatal hay 20 mil empresas que pudieron permanecer abiertas



Todas estas medidas lograron frenar una caída que había comenzado con la gestión de Cambiemos ya que, según dijo Kulfas, la inflación era "la más alta desde 1991" y el país sufría "pérdidas de empresas, caída en los niveles de producción de las **pymes**, destrucción de empleo, déficit fiscal mayor a 4 puntos del PBI y una deuda insostenible". **Rosato** aseguró que, aunque por las dificultades del parate económico se perdieron 2.700 **pymes** industriales que se sumaron a las 5.500 que habían cerrado durante el gobierno anterior, unas 20.000 empresas pudieron permanecer en pie gracias a las medidas tomadas por el Gobierno de Alberto Fernández con financiamiento, subsidios al salario y financiamiento de deudas. "En el gobierno de Macri cayó un 50% el stock de créditos disponibles. No sé qué **Pyme** puede crecer sin crédito", acotó el ministro de Desarrollo Productivo.

Con casi todas las actividades ya habilitadas un lento repunte industrial en proceso, el Gobierno apunta ahora no sólo a una recuperación económica, sino también a plantear un escenario de crecimiento "por una década y más si es posible", aseguró Kulfas. A esto se sumó José Ignacio De Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien adelantó que irán por una banca de desarrollo "que canalice el plan de desarrollo de Argentina, donde empresarios e industriales son los actores centrales".

"Hemos generado diferentes programas para apalancar un paquete de \$500.000 millones en créditos para la micro, pequeña y mediana empresa, lo que va a constituir el mayor proceso de inclusión financiera Pyme en décadas", recalcó Kulfas, como ya había adelantado en una entrevista con BAE Negocios. "En lo único que nos podemos concentrar es en la generación de riqueza, y en Argentina tenemos mucha capacidad", destacó De Mendiguren. Para esto, los empresarios coincidieron en que es necesaria la cooperación entre el Estado y las industrias. "Hace falta la decisión de formar un bloque fuerte y unido que le permita al G6588obierno tomar las decisiones que hacen falta", puntualizó Héctor Amichetti, titular de la Federación Gráfica Bonaerense. A esto suscribieron Kulfas y Rosato: "De esa conjunción de ideas tienen que surgir los consensos para crecer de manera sostenida y a largo plazo", destacó el ministro, mientras que el referente industrial sugirió que el contexto actual favorece una gran oportunidad para, mediante la unidad nacional, avanzar en una ley de compre argentino, otra de financiamiento productivo y un Banco Nacional de Desarrollo "que realmente asista a las Pymes". En relación con esto, De Mendiguren apuntó: "Esta banca es la que analiza proyectos productivos, crea una moneda de largo plazo y le da prioridad al desarrollo argentino". Por todo esto, los disertantes coincidieron en la importancia de un Congreso Industrial Argentino para construir un "frente nacional" entre las pymes y el Estado. Kulfas, en representación del Gobierno, le dejó un guiño a la industria: "No cuenten con nosotros para entregar al sector productivo".



### Nacionales » DEMOCRACIA

### La industria tuvo en septiembre el primer crecimiento interanual –

Por Redacción Democracia Comentario(s) 18 de Noviembre de 2020 10:10

La producción fabril durante septiembre registró su primer incremento interanual de acuerdo con el reporte de la Unión Industrial Argentina (UIA), y consolidó la secuencia de recuperación intermensual, lo que se refleja también en los indicadores que viene difundiendo el Indec sobre actividad industrial y uso de la capacidad instalada.

De acuerdo con el informe que realiza el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial aumentó durante septiembre 2,6 % en relación con igual mes del año pasado y 5,6 % en comparación con agosto.

La mejora registrada en septiembre es la primera suba interanual del año, tras las fuertes bajas observadas en los primeros meses de la pandemia, y de esta forma, el acumulado de los primeros nueve meses del año marcó una baja de 9,6 % respecto a igual período del 2019.

En similar sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que la utilización de la capacidad instalada de la industria fue del 60,8 % en septiembre, con un crecimiento de 3,1 puntos porcentuales respecto al 57,7 % de igual mes del año pasado.

Esta suba tuvo correlación con la mejora de la actividad industrial del 3,4 % registrada también en septiembre contra igual mes de 2019, que quebró una racha de ocho meses consecutivos en baja.

A partir de esta tendencia, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo hoy que "la recuperación de la industria no es casualidad, hay políticas públicas pensadas para el desarrollo", al exponer en el primer Congreso Industrial organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).





# Reactivación industrial: Gobierno apuesta al crédito productivo –

Reactivación industrial: Gobierno apuesta al crédito productivo

Representantes del Gobierno Nacional y de las **pymes** participaron del primer Congreso Industrial y resaltaron el financiamiento estatal a las empresas durante el aislamiento. Llamaron a construir un "frente nacional" entre las **pymes** y el Estado

Referentes industriales y funcionarios destacaron el rol del Estado en el financiamiento a las **pymes** durante el coronavirus (Covid-19) y llamaron a impulsar el sector industrial para la reactivación económica post pandemia mediante asistencia estatal y un acuerdo económico y social. En ese sentido, desde el Gobierno apuestan al crédito productivo para el despegue de la actividad.

Un proceso de gran inclusión financiera en el mundo

En el marco del primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, resaltó que durante el parate económico por la pandemia se realizó "un proceso de gran inclusión financiera en el mundo de micros y pequeñas empresas, donde decenas de empresas que nunca accedieron a financiamiento lo hicieron por primera vez". En este sentido, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, remarcó que hoy en Argentina "las pymes son escuchadas".

Para este proceso se aplicaron programas como la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el financiamiento a tasas subsidiadas para empresas y el Fondo de Garantías Argentino. Además, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, resaltó que su administración pudo llevar la tasa de interés "al 24 y 26% anual, a diferencia de la banca privada que por los mismos créditos cobran del 30 al 35%".



Todas estas medidas lograron frenar una caída que había comenzado con la gestión de Cambiemos ya que, según dijo Kulfas, la inflación era "la más alta desde 1991" y el país sufría "pérdidas de empresas, caída en los niveles de producción de las **pymes**, destrucción de empleo, déficit fiscal mayor a 4 puntos del PBI y una deuda insostenible".

#### Las pymes en números

Rosato aseguró que, aunque por las dificultades del parate económico se perdieron 2.700 pymes industriales que se sumaron a las 5.500 que habían cerrado durante el gobierno anterior, unas 20.000 empresas pudieron permanecer en pie gracias a las medidas tomadas por el Gobierno de Alberto Fernández con financiamiento, subsidios al salario y financiamiento de deudas. "En el gobierno de Macri cayó un 50% el stock de créditos disponibles. No sé qué Pyme puede crecer sin crédito", acotó el ministro de Desarrollo Productivo.

Con casi todas las actividades ya habilitadas un lento repunte industrial en proceso, el Gobierno apunta ahora no sólo a una recuperación económica, sino también a plantear un escenario de crecimiento "por una década y más si es posible", aseguró Kulfas. A esto se sumó José Ignacio De Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien adelantó que irán por una banca de desarrollo "que canalice el plan de desarrollo de Argentina, donde empresarios e industriales son los actores centrales".

"Hemos generado diferentes programas para apalancar un paquete de \$500.000 millones en créditos para la micro, pequeña y mediana empresa, lo que va a constituir el mayor proceso de inclusión financiera **Pyme** en décadas", recalcó Kulfas.

"En lo único que nos podemos concentrar es en la generación de riqueza, y en Argentina tenemos mucha capacidad", destacó De Mendiguren. Para esto, los empresarios coincidieron en que es necesaria la cooperación entre el Estado y las industrias. "Hace falta la decisión de formar un bloque fuerte y unido que le permita al G6588obierno tomar las decisiones que hacen falta", puntualizó Héctor Amichetti, titular de la Federación Gráfica Bonaerense.





# Surge un nuevo actor político entre sindicatos industriales, de trabajadores, movimientos sociales y el Estado –

El indicador avanzó 4,5 puntos con respecto a septiembre y presentó un resultado positivo en 16 de los 19 segmentos industriales analizados, que coincide con la desaceleración de la pandemia. EFE/Archivo

El indicador avanzó 4,5 puntos con respecto a septiembre y presentó un resultado positivo en 16 de los 19 segmentos industriales analizados, que coincide con la desaceleración de la pandemia. EFE/Archivo

(EFEI0499/)

El Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se desarrolla esta semana, es estratégico en cuanto a la relación que hemos logrado llevar adelante con los sindicatos industriales. Y táctico, para avanzar en lo que es el desarrollo industrial y la generación de empleo donde, a través de las distintas mesas de trabajo junto a los sindicatos industriales, hemos elaborado propuestas que, justamente lo que hacen, es potenciar la reindustrialización en la Argentina y consolidar una política industrial a futuro.

Volvamos a una época como la de mi padre, quien compró su primer torno, su casa y el taller con financiamiento de los bancos Nación y Provincia, lo que nos permitió ser una potencia, ya que las **pymes** somos los motores de la economía

Hoy en la Argentina, las **pymes** son escuchadas. Surge un nuevo actor político que no existía, con los sindicatos industriales, de trabajadores, los movimientos sociales y el Estado. Y es una gran oportunidad para que la unidad nacional pueda



avanzar en los temas a solucionar como: una ley de Compre Argentino que se aplique; otra de Financiamiento Productivo; y un Banco Nacional de Desarrollo que realmente asista a las **Pymes** mediante créditos que sean accesibles. Otro de los motivos de este congreso, es poder avanzar en una reforma tributaria que realmente tenga en cuenta a las **pymes** como sector específico diferenciado de los grandes industriales para que puedan competir no solo a nivel local sino a nivel internacional.

El Congreso lleva 60 días de trabajo en los que se abordaron distintas temáticas como: el impulso a la igualdad de género en la industria, ámbito en el que la mujer vienen ganando espacio pero en el que queda mucho por hacer; la contradicción de que las **Pymes** venden en pesos y compran insumos en dólares; y el tema energético para que no se generen más cortes.

Es una gran oportunidad para avanzar en los temas a solucionar como: una ley de Compre Argentino que se aplique; otra de Financiamiento Productivo; y un Banco Nacional de Desarrollo que asista a las **Pymes** 

Hay mucho más para ganar que para perder. Volvamos a una época como la de mi padre, quien compró su primer torno, su casa y el taller con financiamiento de los bancos Nación y Provincia, lo que nos permitió ser una potencia, ya que las **pymes** somos los motores de la economía. Los trabajadores y sus representantes están maduros, trabajan codo a codo con los empresarios **pymes** para afrontar el desafío por venir, mejorar la producción y el mercado interno.

El autor es presidente de IPA (Industriales Pymes Argentinos)





### Empresarios afirman que la industria textil se empieza a reactivar –

Empresarios del rubro textil aseguraron hoy que el sector comenzó un proceso de reactivación y en el último bimestre la actividad ya se ubica 20% por encima del mismo período de 2019.

Al hablar en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, los empresarios Marco Meloni, vicepresidente de Pro Tejer, y Teddy Karagozian, CEO de TN&PLÁTEX, expusieron su mirada sobre lo que sucede con la industria textil en la Argentina.

"La industria textil da igualdad de posibilidades a la gente, porque le permite vivir de su trabajo y no de un plan social.

Además, tenemos el agregado de valor que es el diseño. Hay muchas marcas argentinas en Latinoamérica. Eso debe ser la base de los planes a futuro con previsión y previsibilidad", destacó Meloni.

Dijo que la actividad textil está 22% anual por encima del mismo bimestre de 2019, y en su rubro en particular, que es el de tintorería, los números marcan un incremento del 35%.

"Para nosotros la esperanza son los números, que nos permiten arrancar", indicó.

Por su parte, Karagozian planteó que el sector es "mano de obra intensiva. Tenemos campo y servicios, y en el medio estamos nosotros los industriales, que juntamos ambas partes generando un producto de muchísimo valor agregado".

Y comparó lo que sucede en la industria textil con la automotriz: "Mientras hay autos que pueden valer diez mil dólares la tonelada y otros un millón, en nuestro caso también vendemos productos que pueden tener esos valores con el algodón.



### JORNADA 900

# Empresarios afirman que la industria textil se empieza a reactivar – 18/11/2020 - diariojornada.com.ar

Empresarios del rubro textil aseguraron este miércoles que el sector comenzó un proceso de reactivación y en el último bimestre la actividad ya se ubica 20% por encima del mismo período de 2019.

Al hablar en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, los empresarios Marco Meloni, vicepresidente de Pro Tejer, y Teddy Karagozian, CEO de TN&PLÁTEX, expusieron su mirada sobre lo que sucede con la industria textil en la Argentina.

"La industria textil da igualdad de posibilidades a la gente, porque le permite vivir de su trabajo y no de un plan social.

Además, tenemos el agregado de valor que es el diseño. Hay muchas marcas argentinas en Latinoamérica. Eso debe ser la base de los planes a futuro con previsión y previsibilidad", destacó **Meloni**.

Dijo que la actividad textil está 22% anual por encima del mismo bimestre de 2019, y en su rubro en particular, que es el de tintorería, los números marcan un incremento del 35%.

"Para nosotros la esperanza son los números, que nos permiten arrancar", indicó.

Por su parte, Karagozian planteó que el sector es "mano de obra intensiva. Tenemos campo y servicios, y en el medio estamos nosotros los industriales, que juntamos ambas partes generando un producto de muchísimo valor agregado".



Y comparó lo que sucede en la industria textil con la automotriz: "Mientras hay autos que pueden valer diez mil dólares la tonelada y otros un millón, en nuestro caso también vendemos productos que pueden tener esos valores con el algodón.

En ese sentido creo que nuestro futuro es bastante promisorio".

Karagozian destacó lo importante que resulta un proceso político y económico que pueda "dotar de previsibilidad" al sector empresarial.

"Hace un año dijimos que íbamos a aumentar las inversiones. Las estuvimos planificando y la planta de 16.000 m2 la construiremos durante 2021 en Monte Caseros, y un año después de esto estaremos produciendo más cantidad y productos de muy buena calidad que surgirán de esas inversiones", subrayó.

Pero advirtió que "si cada tres años viene una crisis, los industriales no podemos soportar esos altibajos".

#### Secretaria de Comercio

Al hablar también en ese congreso, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, destacó el rol fundamental de las **Pymes**, en particular las industriales, en el complejo entramado productivo nacional.

Español remarcó que iniciativas orientadas al consumo como Ahora 12 sirven, a la vez, para "impulsar el desarrollo de las **pymes**, ya que el gasto de la población es un impulso indirecto a la producción de productos nacionales".

La funcionaria planteó la importancia de la defensa de la competencia y de poner fin a las prácticas desleales que en el caso de las **pymes** industriales se materializa en los precios monopólicos de los insumos que precisan para producir.

"Están todos los mecanismos en la Secretaría de Comercio Interior para recibir las denuncias de estas prácticas por parte de las **pymes**, porque para nosotros eso es una prioridad, más en marco de las condiciones excepcionales de la pandemia", señaló.





## Empresarios afirman que la industria textil se empieza a reactivar –

Economía y Negocios/Nota

#### **Pymes**-Congreso

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- Empresarios del rubro textil aseguraron hoy que el sector comenzó un proceso de reactivación y en el último bimestre la actividad ya se ubica 20% por encima del mismo período de 2019.

Al hablar en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, los empresarios Marco Meloni, vicepresidente de Pro Tejer, y Teddy Karagozian, CEO de TN&PLÁTEX, expusieron su mirada sobre lo que sucede con la industria textil en la Argentina.

"La industria textil da igualdad de posibilidades a la gente, porque le permite vivir de su trabajo y no de un plan social.

Además, tenemos el agregado de valor que es el diseño. Hay muchas marcas argentinas en Latinoamérica. Eso debe ser la base de los planes a futuro con previsión y previsibilidad", destacó Meloni.

Dijo que la actividad textil está 22% anual por encima del mismo bimestre de 2019, y en su rubro en particular, que es el de tintorería, los números marcan un incremento del 35%.

"Para nosotros la esperanza son los números, que nos permiten arrancar", indicó.

Por su parte, Karagozian planteó que el sector es "mano de obra intensiva. Tenemos campo y servicios, y en el medio estamos nosotros los industriales, que juntamos ambas partes generando un producto de muchísimo valor agregado".



Y comparó lo que sucede en la industria textil con la automotriz: "Mientras hay autos que pueden valer diez mil dólares la tonelada y otros un millón, en nuestro caso también vendemos productos que pueden tener esos valores con el algodón.

En ese sentido creo que nuestro futuro es bastante promisorio".

Karagozian destacó lo importante que resulta un proceso político y económico que pueda "dotar de previsibilidad" al sector empresarial.

"Hace un año dijimos que íbamos a aumentar las inversiones.

Las estuvimos planificando y la planta de 16.000 m2 la construiremos durante 2021 en Monte Caseros, y un año después de esto estaremos produciendo más cantidad y productos de muy buena calidad que surgirán de esas inversiones", subrayó.

Pero advirtió que "si cada tres años viene una crisis, los industriales no podemos soportar esos altibajos".

Secretaria de Comercio.

Scoretaria de Comercio

Al hablar también en ese congreso, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, destacó el rol fundamental de las **Pymes**, en particular las industriales, en el complejo entramado productivo nacional.

Español remarcó que iniciativas orientadas al consumo como Ahora 12 sirven, a la vez, para "impulsar el desarrollo de las **pymes**, ya que el gasto de la población es un impulso indirecto a la producción de productos nacionales".



La funcionaria planteó la importancia de la defensa de la competencia y de poner fin a las prácticas desleales que en el caso de las **pymes** industriales se materializa en los precios monopólicos de los insumos que precisan para producir.

"Están todos los mecanismos en la Secretaría de Comercio Interior para recibir las denuncias de estas prácticas por parte de las **pymes**, porque para nosotros eso es una prioridad, más en marco de las condiciones excepcionales de la pandemia", señaló.

Español priorizó el fortalecimiento del mercado interno y el incentivo a la posibilidad de que las **pymes** puedan exportar para salir adelante, "pese a las dificultades generadas por la pandemia pero también por los cuatro años anteriores de gestión macrista que fueron desfavorables para la industria".

"No puede haber dicotomía entre fortalecer el mercado interno y alentar la exportación", dijo Español.





# Paula Español destacó el rol de las pymes industriales en el complejo productivo nacional -

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, destacó hoy el rol de las pequeñas y medianas empresas, en particular las industriales, en el complejo entramado productivo nacional y dijo que "no puede haber dicotomía entre fortalecer el mercado interno y alentar la exportación".

Al participar del Primer Congreso Industrial del Consenso del Trabajo y la Producción, Español remarcó que iniciativas orientadas al consumo como Ahora 12 sirven, a la vez, para "impulsar el desarrollo de las **pymes**, ya que el gasto de la población es un impulso indirecto a la producción de productos nacionales".

La funcionaria planteó la importancia de la defensa de la competencia y poner fin a las prácticas desleales que en el caso de las **pymes** industriales se materializa en los precios monopólicos de los insumos que precisan para producir.

"Están todos los mecanismos en la Secretaría de Comercio Interior para recibir las denuncias de estas prácticas por parte de las **Pymes** porque para nosotros eso es una prioridad, más en marco de las condiciones excepcionales de la pandemia", indicó.

Español priorizó el fortalecimiento del mercado interno, el incentivo a la posibilidad de que las **pymes** puedan exportar para salir adelante "pese a las dificultades generadas por la pandemia pero también por los cuatro años anteriores de gestión macrista que fueron desfavorables para la industria".

Por último, la secretaría enfatizó que "no puede haber dicotomía entre fortalecer el mercado interno y alentar la exportación".



### **Noviembre 19**



#### El desarrollo de las PYMES y el incremento del poder adquisitivo como motores de la dinamización del mercado interno

La Mesa de Mercado Interno presentó entre sus conclusiones la necesidad de dar un impulso al desarrollo de las PYMES y de fortalecer el poder adquisitivo de la población como claves para dar un salto en la economía nacional.

El cierre estuvo a cargo del vicepresidente de APYME, Julián Moreno, quien mostró preocupación por la concentración de la economía que dificulta al sector de las pequeñas y medianas empresas, para lo cual reclamó controles públicos que reviertan la situación.

"La actual concentración de la economía, dificulta el desarrollo pyme, ya que el poder relativo en cualquier contrato o transacción tiene a la pyme, en una relación de poder cada vez más desventajosa, lo que provoca abusos", caracterizó.

Moreno reclamó "un Estado presente, que pueda ejercer los controles necesarios, sin presiones de los gigantes extranjeros que ponen a las embajadas a defender su posición dominante".

Un ejemplo citado es el de empresas monopólicas que venden al exterior a menor precio que en el mercado interno del país que produce dicha materia prima, con lo cual se financia a los productores extranjeros en detrimento de la economía nacional.

El directivo de APYME fue concreto al puntualizar los casos de los rubros Petroquímico, Acero, Aluminio y Energía donde empresas monopólicas tienen estas prácticas abusivas hacia el mercado argentino

Otro de los puntos fundamentales para desarrollar el mercado interno que se fijaron en el cierre es el de bajar la informalidad laboral, para mejorar los ingresos de la población en general, tanto de los trabajadores activos, como los pasivos y también del estado, permitiendo el crecimiento de la economía.

"El mercado interno se desarrolla gracias al poder adquisitivo de la población, pero en esta puja, nos encontramos con el sector exportador, que es un sector reducido en

número, pero muy poderoso y que brega por bajar el costo laboral\*, caracterizó como uno de los problemas.

Moreno consideró que los grandes actores del mercado deben ser regulados para que no impongan salarios a la baja que perjudican al movimiento de la economía nacional, a la vez que se quejó de las empresas monopólicas de la Alimentación a las que responsabiliza de los alzas en los precios.

"Es necesario un constante aumento de salarios, que tenga por objetivo, el incremento del poder adquisitivo real al mismo tiempo que se debe considerar el incremento inicial de las ventas o de las expectativas de ventas, de manera de no generar una confrontación entre el sector del trabajo y las pymes", explicó.

La preocupación de que la población tenga poder de compra lo llevó a afirmar que" un elemento importante en este sentido es el salario de los trabajadores públicos, que pueden ser el disparador de un espiral ascendente en el consumo y el mercado interno".

La tarea de dinamizar el mercado interno tiene puntos de apoyo para Moreno entre otros a "un Estado presente con conciencia de la importancia del Mercado Interno en la búsqueda de un país más desarrollado y justo, la capacidad ociosa en la industria lo que permitiría incrementar la producción sin inversiones importantes de parte de los empresarios, y la voluntad de mejorar la ley de compre nacional y compre pyme".

Además, resaltó que en cuanto cuentan con ingresos, los sectores populares y también los jubilados dan muestras de que se vuelcan al consumo lo que hace girar la rueda de la economía y el mercado interno.

La síntesis del cierre fue la necesidad de que sea política de estado el fortalecer el mercado interno mediante la protección de la industria local que genera valor agregado, con herramientas fiscales y financieras que permitan mejorar la competitividad y vincular tecnológicamente a las pymes con el entramado científico técnico nacional.



#### La sustitución de importaciones como capítulo clave de una política industrial planificada

La necesidad de una política industrial planificada tiene como una de las claves un plan activo de sustitución de importaciones en el corto, mediano y largo plazo como palanca para bajar la desocupación y ahorrar divisas.

Esta es una de las principales conclusiones de la Mesa de Sustitución de Importaciones del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, en la que se destacó que es una herramienta de fortalecimiento progresivo del peso argentino y estabilidad macroeconómica basada en el superávit del sector externo y el consumo interno.

El cierre estuvo a cargo de Sergio Echebarrena, secretario de Relaciones Institucionales de Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro Energética (CAPIPE) y secretario de Energía CGERA, quien resaltó la importancia de este primer congreso "para diseñar y proponer los vectores básicos para una Política Industrial Planificada con un Sistema Nacional de Innovación al servicio del pueblo argentino".

Echebarrena destacó la iniciativa de juntar a todos los actores de la cadena de valor para empezar a trazar una ruta hasta que se pueda capacitar y proveer al Estado de las herramientas suficientes para hacerse cargo de la tarea.

"Hay que dotar al Estado de una burocracia profesional capaz de diseñar e implementar, sostener y defender antes los poderes económicos contrarios, las políticas que nos permitan alcanzar los objetivos planteados", sostuvo el representante de CAPIPE

La profesionalización de la tarea permitirá "no comprar los que nos venden y decidir nosotros qué hacer" para lo cual es central personal estatal entrenado, con conocimientos para que la industria argentina no termine siendo la receptora pasiva de la oferta internacional.

Un lugar destacado para la tarea corresponde al INTI para hacer efectivas estás políticas y medidas en el corto y mediano plazo con sus técnicos que pueden jugar un papel político fundamental promoviendo acciones desde la base, junto a empresarios y trabajadores, sin estar simplemente esperando que sean generadas desde los niveles superiores de un ministerio.

Desde el punto de vista técnico, el INTI debe asistir las tareas de sustitución de importaciones con soporte tecnológico, con su infraestructura para pruebas y ensayos y en la fundamental cuestión de las certificaciones.

"Una política de sustitución de importaciones debe estar enmarcada en una plan integral de Industrialización que debe tener como actores principales a los trabajadores, a los empresarios PyMEs, al Estado, a la Universidad y al Sistema de Ciencia y Técnica", puntualizó Echebarrena.

La tarea de los empresarios PyMEs es dar una batalla cultural para que prevalezcan las ideas de trabajo e industria nacional, desarrollo endógeno, soberanía tecnológica, inclusión social, desarrollo regional, que en gran parte fueron reemplazadas por el discurso contrario fue uno de los puntos especificados.

La conclusión se enfatizó al señalar que ese déficit no es solo cultural sino también práctico, político, porque buena parte de los lugares estatales de decisión como ministerios, agencias CONICET, INTI, entre otros fueron colonizados por representantes de los proyectos que apuntalan la primarización de nuestra economía, nuestra dependencia y la devaluación de los indicadores sociales y económicos.

La tarea para el corto plazo fijada es "sustituir todo lo que sea posible sustituir", para lo cual se remarcó la importancia de superar la actual fragmentación de la representación PyME, que es un factor muy negativo a la hora de impulsar políticas o de ofrecer resistencia al proyecto de primarización de la economía.

El cierre de la mesa sirvió para llamar a realizar un relevamiento de la capacidades técnicas y humanas de nuestra industria en que se especifique qué se produce, qué sabemos hacer y que podemos hacer para partir de una caracterización de situación pero al mismo tiempo evaluar la potencialidad.

"En lo inmediato hay que exigir una participación activa de las entidades gremiales empresarias y de trabajadores en el control de las importaciones mientras se realiza un postergado trabajo que permita definir con mayor precisión las nomenclaturas arancelarias y evitar que muchos productos que se producen sean reemplazados por importados que ingresan por vías arancelarias y reglamentarias alternativas a las que les corresponderían", se remarcó.

Echebarrena orientó en la necesidad de realizar un trabajo sectorial pero sin perder de vista que la industria es una matriz adonde un proveedor puede desarrollar productos y sustituir importaciones para varios sectores diferentes, como por ejemplo, es natural que un proveedor de la industria del Gas y el Petróleo, pueda serlo en Minería, Nuclear, Renovables y Ferroviaria.

Alimentación, Energía, Transporte, Tecnologías de la Información, Defensa, Sanidad, Construcción y Textil son algunos de los sectores en los que se está condiciones de dar pasos se concluyó a la vez que software, electrónica deben cruzar horizontalmente cada rubro específico.

"Tenemos historia industrial, tenemos recursos humanos en las empresas y en las universidades, tenemos recursos naturales que deben ser la base para el desarrollo de tecnologías, tenemos dominio de varias tecnologías como pocos países, lo que necesitamos es un plan", cerró Echebarrena.



# El compromiso conjunto entre las empresas y el Estado como clave para el desarrollo de proveedores locales en la industria

El trabajo conjunto entre las empresas y el Estado en cada cadena de valor fue el centro del planteo del cierre de la Mesa de Desarrollo de Proveedores Locales del Primer Congreso Industrial de Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

La exposición a cargo de Clara Miravalle, miembro de IPA y de la gerencia de la Cámara Argentina Proveedoras de la Industria de la Telecomunicaciones (CAPPITEL), hizo hincapié en ser proteccionistas donde la estrategia lo permita y aperturistas donde sea necesario, pero siempre con la estrategia de desarrollo nacional.

"No todo lo que viene de afuera es mejor y cada encadenamiento se fortalece con estrategias productivas a largo plazo y con asociatividad, sin perder de vista la eficiencia y las economías regionales", argumentó.

Miravalle destacó la decisión política del gobierno de impulsar el desarrollo industrial y las políticas impulsadas desde la Secretaria de Industria con "una impronta pragmática".

La mesa en la que se trabajó durante dos meses para este congreso propuso sumar al Estado a trabajar en el desarrollo de proveedores locales en todos los rubros incluso algunos que hasta ahora se impulsaron desde el sector privado como en la industria de telecomunicaciones, construcción y consumo masivo.

"Proponemos promover acciones municipales, provinciales y nacionales de promoción a la producción local, exigiendo a las grandes productoras de insumos esenciales el abastecimiento preferencial a los productores locales para fortalecer la cadena, evitar asimetrías y generar más trabajo y desarrollo regional", enfatizó Miravalle.

La necesidad de incorporar con fuerza a las pymes a las mesas de cadenas de valor como la de Molineros, en la que no se protege a la industria nacional, para revertir la situación y a la vez sumar a empresas metalúrgicas para desarrollar maquinarias ante la demanda existente fue otro de los ejemplos marcados del trabajo por hacer.



### Ariel Schale: "Argentina se debe desarrollar produciendo y trabajando, nunca más especulando"

El secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Nación, Ariel Schale, disertó en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción y aseguró que "Argentina se debe desarrollar produciendo y trabajando, nunca más especulando".

"Los empresarios no tienen que defender a un gobierno sino a un modelo de país que priorice la industrialización, el trabajo argentino y la producción", enfatizó el funcionario, quien también advirtió que "seguiremos más el ejemplo de las naciones desarrolladas más que sus consejos, para poder colocar al país en un sendero de crecimiento industrial".

Schale también analizó lo ocurrido en el gobierno anterior, en el que "de 48 meses de gestión, hubo 45 meses de destrucción de empleo industrial". "A diciembre de 2019 ningún rubro terminó con niveles mayores a los que había en 2015. Hasta en el modelo de la década del 90 hubo sectores a los que les fue bien, pero en el del gobierno de Macri no", sentenció.

El secretario coincidió con otros de los expositores en el congreso, como el ministro de Desarrollo Porductivo, Matías Kulfas, y señaló que "hay una reactivación muy clara del nivel de actividad". Al respecto citó "maquinaria agrícola en todas sus acepciones, insumos de la construcción, línea blanca con capacidad a full, la industria textil, madera y muebles: hay buenos niveles de actividad, siempre bajo nuestra consigna de industrialización".

En otro orden, Schale evaluó que "hay dos instrumentos para resolver la escasez, sin atajos: exportar más y sustituir la importación de productos que podemos producir. Nuestros industriales Pyme necesitan un mercado interno vigoroso, amplio y pujante sobre el cual ganar escalas de producción y poder conquistar mercados externos para generar divisas".

"Tener industria es una decisión política. El mercado interno no es un derecho de nadie sino un privilegio para los que producen y generan trabajo en nuestro país", graficó. "Somos integrantes de un gabinete económico sumamente pragmático. Dime cuánto comercias con el mundo y te diré cuán inserto estás en él", indicó.

Y ancló su análisis en lo que fue 2011, "año récord con 160 mil millones de dólares comercializados con el mundo, de los cuales 85 fueron de exportaciones y 75 mil de importaciones". "En 2003, Argentina le compraba al mundo 17 mil millones. Lo multiplicamos por cuatro, cinco veces esa suma, justamente porque administramos el comercio para fortalecer nuestro mercado interno y generar más trabajo", subrayó.

"El único consumidor que nos interesa es el consumidor con trabajo. En 2019, el país que tomamos estaba con 100 millones de dólares de comercio con el mundo, es decir, mucho más retirado. El mercado internacional no es un lugar para inocentes", cerró Shale.





### La Mesa de Política Fiscal propuso avanzar en una reforma tributaria progresiva

Oscar Brachetti, integrante del Observatorio IPA, analizó la cantidad de impuestos que se pagan por todo concepto en la Argentina y afirmó que "es necesario una reforma tributaria progresiva" como conclusión principal de la Mesa de Política Fiscal en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

En tal sentido, la propuesta surgida del debate fue avanzar con "devoluciones del IVA a los sectores más vulnerados" y la "progresividad de los impuestos existentes". Además, planteó "que vuelvan a tributar la transferencia gratuita de bienes (Impuesto a la Herencia)", o "las escalas del Impuesto a la Ganancias, para que paguen más quienes más ingresos tienen".

"Argentina tiene una estructura tributaria regresiva, donde los que más aportan son los que menos tienen: IVA, Ganancias y en menor medida el Impuesto al Cheque", señaló. También consideró que "sería muy importante la simplificación de impuestos".

Por último, una de las ideas que surgió de la Mesa es que, en términos operativos, una alternativa "sería que AFIP pueda generar un crédito fiscal que permita cancelar aportes patronales a las empresas".



#### Una ley de gremiales empresarias, la novedosa propuesta surgida del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción

Una ley que garantice la transparencia en el funcionamiento interno de las instituciones es el objetivo principal surgido de la Mesa de Gremiales Empresarias, según reveló Damian Regalini, presidente de CAFAMA y del Consejo Productivo Nacional.

Como parte de uno de los foros de debate del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, Regalini planteó que "el escenario actual está favoreciendo el desequilibrio de poder, en el que los que se imponen son los sectores financieros, concentrados". "Tienen representantes en la Cámara de Diputados, en el Senado y en distintos organismos. Nosotros proponemos una nueva legislación que revierta y reforme el actual funcionamiento de las cámaras y que nos permita un equilibrio político", reflexionó.

La nueva ley de gremiales empresarias "servirá para que el Estado garantice que no habrá atomizamiento representativo", y deberá "garantizar un funcionamiento republicano de las cámaras, con modernidad en la conducción". Citó, por ejemplo, "que entidades que funcionan con estatutos del año 1800, donde se contemplaba el voto calificado y había fraude patriótico, por ejemplo, y el voto según lo que facturaba cada empresa".

"Eso atenta contra la igualdad política de las Pymes y es un tema que hay que reformar con urgencia", analizó el dirigente empresario. "Otra cuestión que debe contemplar es que la representación sea federal y que todas las problemáticas estén incluidas en la mesa en la que se toman las decisiones y que garantice el cupo de género en todos los organismos de control", indicó.

"Es un tema que tenemos que militar. Si nos quedamos en propuestas técnicas y análisis sectoriales vamos a estar haciendo un trabajo que corresponde a otros. Nuestro trabajo es hacer política en igualdad de condiciones. Y para eso necesitamos que nos garantice estar sentados en la mesa donde se toman decisiones", concluyó Regalini



#### Una Mesa Permanente Nacional de Capacitación Laboral con todos los actores

Un relevamiento sectorial para conformar una Mesa Nacional Permanente de Capacitación Laboral, con representaciones de los trabajadores, los empresarios, el sector del conocimiento y el Estado es el principal objetivo que se fijó en las conclusiones de las mesas de Nuevas Modalidades de Trabajo y Capacitación Laboral del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

La iniciativa contempla la capacitación tanto de los trabajadores más calificados como de los que cuentan con menos competencias mediante las herramientas del monitoreo constante y la sostenibilidad en el tiempo.

El organismo nacional a crear deberá elaborar diagnósticos y formular propuestas de capacitación con el seguimiento constante de los cambios que permitan establecer vínculos entre la oferta y la demanda laboral.

"Se necesita la articulación de todos los actores involucrados: empresarios, haciendo conocer correctamente sus necesidades; trabajadores, a través de los sindicatos explicando las suyas; sistema del conocimiento, adaptando sus contenidos y formas; y sector público contribuyendo con las herramientas de políticas públicas que faciliten todo el proceso descripto", se remarcó en el cierre de las mesas.

El plan de trabajo en lo inmediato tiene previsto abordar a la población en emergencia laboral en el contexto de pandemia a través de las organizaciones territoriales para un mejor aprovechamiento de los programas de apoyo e incentivo para el trabajo y el empleo.

La puesta en marcha de políticas públicas de incentivo a la inversión en capacitación laboral se articula con un diagnóstico concreto de las necesidades de las carreras técnicas universitarias, con la revisión y modernización de antiguas formas de capacitación de las propias empresas. Emprendimientos, mecanismo asociativos y formatos cooperativos serán también prioritarios en un intento por dar una respuesta específica a la posibilidad de vincularse con el trabajo de cada sector. Una de las tareas previstas es realizar conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación un relevamiento de las capacidades instaladas y la vigencia de programas de Formación Profesional, para poder saber qué está en vigencia a la fecha.

La preocupación de recuperar "la cultura del trabajo", en particular en los jóvenes, recorrió la exposición de cierre en la que se remarcó la necesidad de estudiar y resolver lo que refiere a la motivación.

La Mesa Nacional Permanente de Capacitación Laboral debe estar en sintonía con las demandas regionales y locales, para generar propuestas de desarrollo y formación a largo plazo, que colabore con las capacidades necesarias para el desarrollo productivo de cada localidad, que aporte y contribuya al logro de la formación de las y los trabajadores.

Para tal fin, se impulsó facilitar la generación de empleo a través de la organización de Mesas por la Producción a nivel local, donde se identifiquen demandas laborales y se apoye desde el autoempleo hasta la instalación de industrias.

"La economía 4.0 y sus efectos colaterales definen un nuevo escenario en función de las competencias, habilidades, capacidades y conocimientos necesarios para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas", se caracterizó en el cierre.

El contexto se da tanto para entrar en el sistema laboral, como para transformarse y adaptarse a los requerimientos de los cambios de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs).

El plan de capacitación laboral a largo plazo requiere al mismo tiempo visibilizar la situación actual de Pymes y trabajadores en el contexto de pandemia y post pandemia.



#### El cuidado de la salud de los trabajadores y las empresas, la erradicación del trabajo en negro y el fin de los juicios especulativos en la agenda de la legislación laboral

La mesa de Legislación Laboral del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción fijó como ejes el cuidado de la salud de los trabajadores y las empresas, la erradicación del trabajo en negro y el fin de los juicios especulativos.

Una crítica a las ART señaladas como una caja de recaudación financiera más que una herramienta que logre prevenir accidentes en los lugares de trabajo llevó a proponer nuevas formas de abordar el problema de la salud.

"Pretendemos erradicar este flagelo encontrando nuevos modos de organización entre sectores empresarios de la industria y organizaciones de trabajadores, asociándose en las formas jurídicas que la legislación permita bajo la concepción de ayuda mutua", es la propuesta.

La caracterización de que una práctica inescrupulosa de algunos empresarios es generar vaciamientos y de algunos abogados es impulsar juicios fraudulentos es la que impulsa que se busque revisar la legislación vigente.

El proyecto es promover la sana competencia, la seguridad jurídica y la estabilidad laboral desde la legislación a nivel nacional, provincial y municipal que logren erradicar estas prácticas que tanto daño hacen a empresas y trabajadores a la hora de proyectar el crecimiento.

La crisis económica generada por los cuatro años de gobierno macrista, potenciada por la pandemia, generó un aumento del desempleo y al mismo tiempo de la informalidad laboral.

"Vemos necesaria la generación de programas para el sostenimiento y crecimiento del trabajo formal y sentimos la necesidad de que el Estado pueda avanzar en una reforma del sistema tributario que permita una diferenciación segmentada entre las grandes

empresas y las cooperativas y Pymes, estamos convencidos de que son estas dos últimas quienes más aportan a potenciar el crecimiento de la industria nacional, por lo tanto debemos brindar un alivio para que puedan desarrollarse y competir sin la necesidad de caer en la informalidad", fue el rumbo fijado en el cierre de la mesa.



#### La Mesa de Energías Renovables propuso que el Estado vuelva a planificar estratégicamente al sector y la creación de una empresa nacional de transición energética

El debate en torno a las Energías Renovables ocupó otra de las mesas previstas por el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

Allí, la conclusión a la que arribaron los disertantes es que "el Estado vuelva a hacer planificación energética y tecnológica, recupere capacidades y desarrolle herramientas de financiamiento de largo plazo en pesos", dado que "sin eso último no hay industria nacional posible".

Por eso, "la creación de una empresa nacional de transición energética, que al igual que YPF en el siglo XX, acompañe el desarrollo industrial, tecnológico y territorial nacional acompasando los intereses de la nación con las provincias", fue una de las principales propuestas expuestas por Diego Roger, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI).

"Una política de largo plazo consistente para el sector energético ha sido la herramienta que permitió desarrollar enormes capacidades industriales y tecnológicas, y su retorno es clave para volver a alinear políticas", fue otra de las sentencias del panel.

En tal sentido, señalaron que "la transición energética es la política de desarrollo del siglo XXI", basada en "las capacidades industriales tecnológicas nacionales y las necesidades de su desarrollo, de modo que se armonice el ritmo de la electrificación, desarrollo de recursos y de intereses provinciales, entre otros temas".

Al respecto, una de las propuestas emergentes es "una ley de transición energética", que permita "ordenar el sector energético y la proliferación de regimenes por tecnologías o nichos que tienden a agravar problemáticas". Esa norma debe ser "integral, abarcando tanto oferta como demanda, a la vez que todos los segmentos de consumo y formas de producción, incluyendo también a los recursos minerales estratégicos para la transición, pues sin ellos la misma no es posible, comprometiéndose la seguridad nacional".

Cualquier estrategia de transición "debe estar alineada con los problemas estructurales del país y las capacidades existentes". También es preciso considerar "un mecanismo

de financiamiento de largo plazo para el sector en moneda nacional, con mecanismos de ajuste de inflación adecuados y de reaseguro que permitan desarrollar la industria nacional".



#### Mesa de Energías No Renovables: la necesidad de ir hacia una transición "con diseño propio, inteligente y sustentable"

La Mesa de Energías No Renovables evaluó que "el mundo se encuentra inmerso en un complejo pero acelerado proceso de transición a nuevas formas de generación, transformación, acumulación, transporte, distribución y mejor uso de la energía". Esa fue una de las conclusiones que expuso Aníbal Mellano, integrante del Instituto del Gas y del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires (IGPUBA), como parte del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

En ese marco la Argentina, integrante del club de los 30 PBI más altos del mundo pero uno de los pocos que no cuenta con políticas industriales y tecnológicas vinculadas a una herramienta clave, es una de las pocas economías que no exporta ni petróleo ni gas.

Por eso, una de las conclusiones de la Mesa es que la energía "debe estar ubicada dentro de un plan estratégico de desarrollo, tanto como insumo al igual que como objeto para el desarrollo tecnológico de bienes y servicios". Para eso, es necesario que el precio de la energía básica que requiere un hogar y las industrias diversas "responda a un plan integral de desarrollo", con "una matriz de costos y otra de precios, ambas sustentables".

"Mientras Vaca Muerta no deje de ser más que una promesa autosuficiente (sin subsidios), Argentina no es un país petrolero, sino un país con petróleo, pero que tiene la posibilidad de autoabastecerse", reflexionó Mellano. El resultado del análisis es que, con capacidad de autoabastecimiento pleno en alimentos y en recursos primarios energéticos, "sólo cabe apuntar a elaborar la forma de acceso racional en cantidad, calidad y precio".

"La energía tiene que ser parte de un plan estratégico de desarrollo, tanto como insumo como objeto para el desarrollo tecnológico de bienes y servicios", fue otra de las conclusiones de la Mesa. Para ello "es fundamental aprovechar a las industrias vinculadas a la energía" y vincularlas "con el importante entramado que puede conformarse entre los ámbitos de investigación (CONICET+Universidades), de desarrollo y ensayos (INTI+Universidades) y el amplio complejo de pymes con capacidad tecnológica".



#### La industria 4.0 es la que tiene el potencial de mayor creación de pymes y empleos en el país

La mesa de Desarrollo Tecnológico y Pymes Industria 4.0 del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción presentó como conclusión que el sector es el que mayor potencial tiene para la creación de pequeñas y medianas empresas y empleo en el país.

Una de las dificultades señaladas para sintetizar el análisis de oportunidades y potencialidades del sector es la diversidad de representación gremial tanto de los empresarios como de los trabajadores.

Verónica Tenaglia, de Pymes Sur, a cargo del informe, resaltó que el gobierno le dio un lugar de importancia al sector al generar una secretaría de estado específica a la economía del conocimiento.

"El software tuvo su promoción específica bajo el gobierno de Néstor Kirchner pero la electrónica no", ejemplifica a la hora de marcar alcances y límites de la gestión estatal considerada clave a partir de los ejemplos exitosos a nivel mundial.

"Las pymes del sector requieren políticas tributarias, fiscales y laborales específicas mediante mecanismos que protejan no sólo a los trabajadores sino también a los emprendedores", remarco Tenaglia.

Otro de los puntos destacados es la necesidad de romper con la competencia entre las universidades y las pymes que existe actualmente para articularlos con el Estado como actor para que sean complementarios.

El desarrollo tecnológico está considerado transversal a todos los sectores productores de bienes y servicios y uno de los tres ejes en la matriz industrial junto a la perspectiva de género y la política de salud ambiental.



#### Argentina necesita agregar valor a su producción sustituyendo importaciones o industrializando exportaciones

Luego de un exhaustivo debate sobre la realidad del sector, la Mesa de Costos de Insumos Difundidos arribó a una serie de conclusiones y una propuesta concreta: elaborar un proyecto de ley para que el Congreso Nacional debata la posibilidad de establecer la paridad de precios entre la exportación y el mercado interno.

Según detalló el espacio coordinado por la exministra Felisa Miceli, la economía argentina presenta una estructura productiva altamente concentrada y extranjerizada, lo que da lugar a la existencia de mercados oligopólicos o directamente monopólicos en los que pocas grandes firmas controlan los precios y las cantidades producidas de una gran variedad de bienes, especialmente los denominados "insumos difundidos".

Se trata de aquellos que son utilizados por varias cadenas de valor, entre los que se destacan el acero, el aluminio, el PVC y sus derivados, los envases (vidrio, PET, papel, cartón, la energía, entre otros) que se conforman como representativos de los insumos difundidos.

En la mesa sectorial hubo plena coincidencia en que resulta "fundamental para el desarrollo del país" que existan estos grandes fabricantes de insumos claves y que Argentina cuente en su territorio con estas importantes industrias (de aluminio primario, acero, petroquímica, envases, entre otras) ya que "hay pocos países en el mundo que cuenten con estas producciones". "Eso brinda ventajas relativas ante los vaivenes de los mercados mundiales", sostuvo Miceli.

Pero también se explicitó una de las principales preocupaciones, especialmente vinculada al sector del alumínio: "los fabricantes locales de alumínio primario, en este caso monopólicos, venden en el mercado interno a precios que pueden llegar hasta el 80 % más elevados de los vigentes en el mercado mundial".

Los analistas se lamentaron que "ningún sector industrial del eslabonamiento productivo que tenga por base a un insumo difundido que sea provisto en nuestro país a precios mucho más elevados que los vigentes en el mercado mundial, podrá ser competitivo ni podrá desarrollarse en la Argentina". "Es le quita competitividad, certidumbre y estabilidad al desarrollo industrial de la Argentina", reflexionó Miceli.

Del trabajo de la mesa surgió que "tampoco puede pretenderse que se proponga una mayor diversificación de la oferta de estos bienes, ya que la escala, el tamaño y el capital necesario para la puesta en marcha de las empresas que los fabrican impiden la existencia de varios oferentes".

El país cuenta con materias primas estratégicas para fabricar bienes con alto valor agregado, donde los insumos difundidos son la base de la cadena de valor. "Por eso, ese costo debe ser previsible y permitir el desarrollo y la competitividad de las industrias Pymes, algo que hoy no es posible por la volatilidad de los precios y las prácticas comerciales abusivas de las grandes empresas", alertaron.

"Argentina necesita agregar valor a su producción, ya sea sustituyendo importaciones o industrializando exportaciones. Los insumos difundidos son la base de importantes cadenas de valor que podrían desarrollarse ampliamente y ganar competitividad con una oferta continua y previsible de los mismos", fue el mensaje de la mesa.

Contar con una oferta continua, de precios adecuados y estables, y con prácticas comerciales y financieras que permitan beneficios tanto a las grandes empresas como a las Pymes, son algunos de los objetivos a perseguir, señalaron.

A su vez, se podría desarrollar un Programa o Indicador de Precios Consensuados de Insumos Difundidos. "No estamos hablando de precios máximos ni de precios fijados por el Estado, sino de precios determinados por consenso en las mesas sectoriales, con la participación del Estado y que éste los haga públicos periódicamente, para darle trasparencia y difusión", se preciso.



#### La creación de un sistema que integre los distintos modos de transporte como eje para el desarrollo nacional y una federalización plena

La mesa que abordó la Integración Nacional a través de la Logística, las Economías Regionales y Producción Sostenible presentó como conclusión la necesidad de crear un sistema que integre los distintos modos de transporte como eje para el desarrollo nacional y una federalización plena.

El licenciado Sergio Mastrapasqua, empresario vitivinícola Pyme, y master en Economía de los Transportes, resaltó que "el eje conductor es el estudio y replanteo de la actual red y sistema de transporte nacional, trabajo del que las pymes deben ser parte fundamental".

El ordenamiento del transporte en todo el país puede ser una palanca, según se concluyó, tanto para abaratar los costos para exportar y generar divisas como para hacer crecer el mercado interno.

El encarecimiento de los fletes es una de las consecuencias que genera la desarticulación existente que combina la insuficiencia de transporte de carga, la ausencia del transporte aéreo, la falta de utilización e integración de la red de hidrovía y la ausencia de flota naviera de bandera nacional, entre otros puntos.

"En el corto plazo debiera abogarse por la puesta en marcha de un servicio de carga aérea por parte de Aerolíneas Argentinas que mitigue la falta de una red coordinada de transporte de carga para el comercio interno y externo", indicó Mastrapasqua.

Para finalizar, remarcó que es "imprescindible dotar a IPA de los técnicos que puedan interrelacionarse con el gobierno nacional a través de un profundo conocimiento de la problemática del transporte y de las economías regionales del país".



#### Mesa de Comercio Exterior: cómo llegar a una estrategia nacional exportadora basada en la productividad

La Mesa de Comercio Exterior propuso un plan para potenciar la exportación en base a la reducción de costos internos para ganar en competitividad en un contexto de un mercado mundial reducido. La generación de divisas que permitan hacer frente tanto a las obligaciones de deuda como para afrontar un crecimiento que requerirá de dólares para la producción, claves del futuro de la economía argentina.

"Necesitamos una estrategia nacional exportadora que trascienda gobiernos y se base en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad", fueron algunas de las conclusiones explicitadas por Nicolás Santos, miembro del Industriales Pymes Argentinos (IPA) y director de Fibercord.

El comercio exterior es clave para el futuro del país. Ya sea por las obligaciones de deuda externa como la necesidad de dólares para el crecimiento del sector transable industrial. Actualmente el saldo de la balanza comercial es positivo; sin embargo, esto se debe principalmente a una caída mayor en las importaciones que a un aumento en las exportaciones.

"Si comenzamos a crecer, indudablemente vamos a necesitar más divisas para importaciones por lo cual debemos asegurar un superávit de la balanza comercial positivo a través de un aumento mayor en las exportaciones", agregó Santos.

El análisis surge de la evaluación del potencial de los últimos años. Por caso, el desempeño exportador argentino de los últimos 10 años (período 2010 - 20109) estuvo muy por debajo del nivel de exportaciones de bienes y servicios mundial. El PBI mundial creció en dicho período un 37% y las exportaciones mundiales de bienes y servicios crecieron un 38%. En el mismo período el PBI Argentino creció un 3% y las exportaciones crecieron un 1,5 por ciento.

A corto plazo es posible lograr competitividad a través de un tipo de cambio elevado; sin embargo, para que la competitividad sea sostenida en el tiempo se debe lograr la mejora en la productividad industrial (inversión más desarrollo y tecnología) y en la reducción de costos internos, es decir, desafiar la carga tributaria.

El gobierno comunica continuamente la necesidad de mejorar la matriz exportadora nacional, expresa que el camino es con todos, mercado interno y externo, campo e

Industria. La Mesa consideró que el diagnóstico "es adecuado". "El país cuenta con capacidad agroindustrial para potenciar exportaciones de valor agregado por sobre la exportación de productos primarios", afirmaron los expositores.

Asimismo, se dejó en claro que "la apertura comercial no es un objetivo en sí mismo sino una herramienta dentro de una estrategia exportadora/importadora nacional".



#### La actual ley de Compre Argentino no se aplica y se trabaja en un proyecto para que el Estado favorezca la adquisición de la producción nacional

Carlos Alonso, director ejecutivo del Observatorio IPA, explicó que la Ley de Compre Argentino no se aplica y que el proyecto es que "realmente las compras que realiza el Estado favorezcan la industria nacional".

"Precisamos una nueva ley que obligue a los contratistas del Estado a también comprar argentino y puso como ejemplo que YPF está excluida de la Ley de Compre Argentino", ejemplifico.

Alonso indicó que la primera ley fue de 1950 con el impulso de Aldo Ferrer y que con el paso del tiempo fue perdiendo peso, con un golpe muy grande a partir de la última dictadura militar.

"En todos los países del mundo existen leyes de compre nacional, todos cuidan y protegen su industria, por lo que es importante una ley que realmente se ajuste a la necesidad de la industria nacional de estos tiempos", agregó.

El consenso de la mesa es trabajar con el gobierno una nueva ley que "es básica, fundamental, que se articular con un Banco Nacional de Desarrollo, para que las pymes puedan financiarse".

Una planificación de desarrollo de proveedores locales y un agregado de la marca "Compre Argentino" son dos puntos que incluye el proyecto en el que se trabajó en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

Tan importante como la ley para Alonso es el control de que se aplique mediante la Secretaría de Industria que antes de que una empresa importe corrobore que se siguieron los protocolos para favorecer la producción en el país.



# BAENEGOCIOS

# Apuesta del Gobierno y de empresarios a un plan para sustituir las importaciones - 19/11/2020 BAE - Nota - Economía y Finanzas - Pag. 4

Ignacio Ostera

Tecnología, industria militar y autos, ejes del consenso con sector pyme

El jefe del INTI, Rubén Geneyro, anunció la creación de dos mesas, entrevistado por Ariel Maciel, jefe de Economía de BAE Negocios

La sustitución de importaciones, el impulso al desarrollo tecnológico y la apuesta a la reactivación fabril fueron los ejes del consenso entre el sector **pyme** y el gobierno que dejó entrever el primer Congreso Industrial.

El evento, organizado por IPA, entidad que nuclea a pequeñas y medianas empresas manufactureras, acompañada por sindicatos y movimientos sociales, tuvo este miércoles su segunda jornada, en la que también participaron por parte del Ejecutivo, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, la secretaria de Comercio, Paula Español, y representantes del Instituto de Tecnología Industrial (INTI).

En ese sentido, Rossi detalló el programa que lleva adelante desde su cartera, con la que busca crear entre 22.000 y 25.000 puestos de trabajo, por medio del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), el cual cuenta con recursos por entre \$30.000 y \$33.000 millones.

El funcionario detalló el equipamiento militar que se está produciendo desde la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), con la perspectiva de duplicar la construcción de los Pampa; Fabricaciones Militares, que apuntará a revivir la planta de Azul que cerró Mauricio Macri; y las conversaciones que se llevan adelante con astilleros públicos y privados para que comiencen a elaborar en el país los insumos que se traen del exterior y se requieren para los buques encargados por el ministerio, utilizados en la función de Defensa.



También habló de volver a impulsar la fabricaciones de ferrocarriles desde el estado, y cuyo primer paso fue entregar al Belgrano Cargas unos diez vagones.

"El plan es llegar a 300", adelantó.

La sustitución de importaciones también se planteó durante la mesa del sector automotriz, que siempre fue deficitario en materia de divisas. El centro se puso en la necesidad de aumentar la integración local de autopartes de equipo original y potenciar la producción nacional de repuestos originales y el mercado de reposición.

Pablo Ferrazi Gerente, de Industrial Automóvil SRL, destacó el papel de los fabricantes de productos de reposición que "no necesitan de inversión extranjera y es algo que se puede hacer de manera inminente con el aval del Estado". En tanto Javier Ditto, de SMATA, remarcó la necesidad que se identifiquen las barreras que enfrentan los proveedores **Pymes** para participar en las compulsas de precios de las terminales.

A su turno, Español consideró que "no puede haber dicotomía entre fortalecer el mercado interno y alentar la exportación".

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro, anunció la creación de dos consejos asesores del organismo, uno regional y el otro sectorial, "para avanzar en la agenda estratégica del futuro".

Rossi planteó el plan de reactivación que encarará desde su cartera, con trenes y aviones



# BAENEGOCIOS

# Textiles ven "futuro promisorio" en actividad - 19/11/2020 BAE - Nota - Economía y Finanzas - Pag. 4

#### KARAGOZIAN Y MELONI

Los industriales textiles avizoran un "futuro promisorio" en su actividad y precisaron que sus máquinas ya trabajan un 22% por encima del año pasado.

Así lo plantearon los empresarios Marco Meloni, vicepresidente de IPA y de Pro Tejer, y Teddy Karagozian, CEO de TN&PLÁTEX, durante el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

"Mientras hay autos que pueden valer diez mil dólares la tonelada y otros un millón, en nuestro caso también vendemos productos que pueden tener esos valores con el algodón.

En ese sentido creo que nuestro futuro es bastante promisorio", comparó Karagozian.

Por su parte, **Meloni** describió que la industria textil está un 22% anual por encima del mismo bimestre de 2019, y en su rubro en particular, que es el de tintorería, los números marcan un incremento del 35%.

"Para nosotros la esperanza son los números, que nos permiten arrancar", reflexionó.

"Si lo pudimos hacer nosotros también lo pueden hacer los otros", remató.





# Afirman que la industria textil se empieza a reactivar - 19/11/2020 Diario Popular - Nota - Economía - Pag. 4

20% MAS QUE EN 2019

Empresarios del rubro textil aseguraron ayer que el sector comenzó un proceso de reactivación y en el último bimestre la actividad ya se ubica 20% por encima del mismo período de 2019.

Al hablar en el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, los empresarios Marco Meloni, vicepresidente de Pro Tejer, y Teddy Karagozian, CEO de TN&PLÁTEX, expusieron su mirada sobre lo que sucede con la industria textil en la Argentina.

"La industria textil da igualdad de posibilidades a la gente, porque le permite vivir de su trabajo y no de un plan social. Además, tenemos el agregado de valor que es el diseño.

Hay muchas marcas argentinas en Latinoamérica. Eso debe ser la base de los planes a futuro con previsión y previsibilidad", dijo **Meloni**.

Dijo que la actividad textil está 22% anual por encima del mismo bimestre de 2019, y en su rubro en particular, que es el de tintorería, los números marcan un incremento del 35%.





# Industria: prevén un incremento de la tercerización

ECONOMÍA 19 Noviembre 2020

Si bien la economía empieza a dar señales de recuperación, analistas estiman que no se activará rápidamente la inversión. Suponen que mientras haya trabas para importar crecerá la tercerización de producciones.









Un informe de la consultora WISE advierte que "las inversiones van a demorarse" debido a que va a persistir el clima de incertidumbre. Además explica que las empresas desde la cuarentena vienen operando con menor capacidad instalada y que, por lo tanto, en una primera etapa van a trabajar con la disponibilidad que tienen. La consultora señala que la estrategia de las empresas en ese contexto "debería ser concentrarse en el valor agregado y el resto de la oferta complementar con tercerización o importado, si se puede".

El estudio privado indica que cuando el uso de la capacidad instalada vuelva a ubicarse en torno a 75%, un nivel que normalmente debe gatillar la expansión de las empresas, "la tercerización va a ser la palabra clave". La consultora recomienda no incrementar estructuras en un contexto de trabas a las importaciones porque después se corre el riesgo de tener que achicarse con "abultados costos laborales".



En tanto, para los funcionarios del Gobierno, el proceso de recuperación ya está comenzando y con ello observan algunas mejoras en lo que es la inversión. Según indicó el secretario de **Pymes**, Guillermo Merediz, "en un contexto todavía complejo vemos señales claras de reactivación y estamos trabajando muy fuerte en esa agenda". Al hablar durante el Primer **Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción** el funcionario indicó que la administración de Alberto Fernández viene respaldando el proceso "con un paquete de medidas de apoyo al sector productivo, que representa el 6,9% del PBI". Merediz hizo mención a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) en el cual se afirma que el índice adelantado de actividad industrial que mide el consumo de energía en las plantas industriales exhibe un alza del 0,5% interanual en octubre y del 2,6% en la medición desestacionalizada respecto de septiembre. Un dato destacable del informe oficial es que "las importaciones de bienes de capital subieron 9,4% interanual en septiembre (10,5% en cantidades), que fue la primera suba en más de dos años".

En lo que va de 2020, las inversiones registran una caída acumulada del 21,8% respecto de igual período de 2019.

.



# BAENEGOCIOS

ACUERDO 19-11-2020 20:10 Hs.

### Industriales propusieron impulsar las exportaciones y una nueva Ley de Compre Argentino para potenciar la producción

La necesidad de divisas para el crecimiento hace necesario un superávit de la balanza comercial y un ordenamiento en el transporte, que también permitirá un crecimiento del mercado interno





Referentes industriales coincidieron en la necesidad de potenciar la producción nacional mediante estrategia nacional exportadora basada en la productividad y una Ley de Compre Argentino donde "realmente las compras que realiza el Estado favorezcan la industria nacional".

En el cierre del **Congreso Industrial Pyme**, la Mesa de Comercio Exterior propuso un plan para potenciar la exportación en base a la reducción de costos internos para ganar en competitividad en un contexto de un mercado mundial reducido. En este sentido, Nicolás Santos, miembro del **Industriales Pymes Argentinos** (**IPA**) y director de Fibercord, planteó que el país debe generar dólares para poder financiar la producción, por lo que se necesita "una estrategia nacional exportadora que trascienda gobiernos y se base en la mejora de la productividad y en la reducción de costos internos para generar competitividad".

"Si comenzamos a crecer, indudablemente vamos a necesitar más divisas para importaciones por lo cual debemos asegurar un superávit de la balanza comercial es positivo a través de un aumento mayor en las exportaciones", agregó Santos. En los últimos diez años, Argentina tuvo un aumento del 1,5% en los productos vendidos al exterior, número que queda muy detrás del incremento del 38% a nivel mundial.



Sergio Mastrapascua, empresario vitivinícola **Pyme**, planteó la necesidad de organizar los medios de transporte para hacer crecer al mercado interno

Por otra parte, Carlos Alonso, director ejecutivo del Observatorio IPA, consideró que Argentina precisa "una nueva ley que obligue a los contratistas del Estado a también comprar argentino" ya que, por ejemplo, grandes empresas como YPF están excluidas de la Ley de Compre Argentino.

Alonso retomó los dichos del presidente del BICE, José Ignacio De Mendiguren, sobre la necesidad de una Banca Nacional de Desarrollo para poder financiar a las **pymes**, y planteó que este se articule con una nueva ley que es "básica y fundamental", ya que "todos los países cuidan y protegen su industria" y Argentina requiere de "una ley que realmente se ajuste a la necesidad de la industria nacional de estos tiempos".

En esta línea, la Mesa de Comercio Exterior consideró "adecuado" que el Gobierno "comunique continuamente la necesidad de mejorar la matriz exportadora nacional", y expresó que el camino es con todos, mercado interno y externo, campo e Industria. Para esto, Sergio Mastrapascua, empresario vitivinícola **Pyme** y master en Economía de los Transportes, propuso "crear un sistema que integre los distintos modos de transporte" para abaratar los costos de exportación, generar divisas y hacer crecer el mercado interno. "Queremos una Argentina industrial en el corto y mediano plazo", concluyó.





### Ariel Schale, secretario de Industria, sobre la falta de dólares: "La producción nacional tiene prioridad"

El funcionario consideró que no hay atajos: "hay que exportar y sustituir importaciones" en lo que se pueda producir de forma local.

Artífices. Ariel Schale, secretario de Industria y ex director de ProTejer, con Alberto Fernández. Foto: cedoc

Exportar para generar divisas y sustituir importaciones "en los productos que podamos producir", ese fue el eje marcó el secretario de Industria, Ariel Schale, ante la falta de dólares. El funcionario aseguró que la prioridad es "abastecer a la producción local".

"Los problemas estructurales se resuelven con herramientas estructurales", planteó Schale durante la tercera jornada del Congreso Industrial Pyme organizado por Industriales Pyme Argentinos (IPA). "Para resolver la escasez hay que exportar más, porque es lo que genera divisas, y sustituir importaciones, no hay atajos. Tenemos que sustituir los productos que podemos producir porque los dólares que se ahorran son los mismos que los que se generan", remarcó y reconoció que hay limitaciones para abastecer las necesidades.

"A través de la política comercial damos claros mensajes y establecemos incentivos. La industria nacional tiene prioridad en el abastecimiento de los productos desde el exterior", señaló en medio de reclamos de sectores importadores por las demoras para ingresar productos o habilitar pagos. Según un reciente informe de la Unión Industrial, la mayoría de las empresas tienen problemas para acceder al mercado único y libre de cambios.

Importadores tienen cita con el Gobierno para aclarar las regulaciones

Mercado interno. "Vamos a ir con la estrategia de la producción. No hay antinomia mercado interno-externo", agregó Schale, que consideró que "tener industria es una decisión política". También advirtió que "el mercado interno no es derecho de nadie".



Ariel Schale, secretario de Industria, participó del Congreso de Industriales **Pyme** organizado por el **IPA**.

Un día antes, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, anticipó que se busca abastecer al mercado interno "con los precios que corresponda" cuando se trata de insumos difundidos o vinculados a sectores exportadores, donde hoy la tendencia es dolarizar los costos.

Apertura o protección. Schale también aseguró que "la administración del comercio es importante" pero consignó que la Argentina busca "aumentar nuestra participación de los bienes locales en el mercado mundial".

Dólares libres: el BCRA permitirá el acceso al mercado de cambios a los que inviertan en Plan Gas

"La administración del comercio nos va a permitir fortalecer el mercado interno, el consumidor con trabajo, pero no creemos en la disyuntiva apertura o protección", planteó en el Congreso con formato virtual. "Esos son instrumentos, no objetivos".

"Vamos a proteger nuestra capacidad productiva y aperturistas donde sea vinculante con nuestra estrategia de crecimiento. Trataremos de hacer lo que las economías desarrolladas hacen", consignó el ex director ejecutivo de la Fundación ProTejer que remarcó que existen señales de reactivación económica en sectores como maquinaria agrícola, insumos de la construcción, línea blanca, la industria textil, madera y muebles".

PV





# Secretario de Industria señaló que "la reactivación se va consolidando en octubre y noviembre"

El secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, subrayó que se registran "signos de reactivación muy claros, con niveles de actividad superiores a los de septiembre del 2019, que se van confirmado también en octubre y en noviembre?, al exponer esta tarde en el primer Congreso Industrial organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Schale aseguró que "Argentina tiene una única salida: la del trabajo argentino y la producción nacional" y dijo que "el principal problema de la estructura económica nacional es su restricción externa, su escasez de dólares para financiar el crecimiento" económico.

En este sentido, el funcionario dijo que "estos conflictos estructurales se resuelven sin atajos: exportando más y sustituyendo importaciones" y exhortó a los empresarios pyme a "dar los debates necesarios en los medios de comunicación y contar que estamos reactivando la industria y generando trabajo para la sociedad argentina".

"Queremos potenciar al máximo nuestras capacidades productivas y para ello vamos a priorizar la producción nacional como principal proveedor del mercado interno; las pymes necesitan un mercado local vigoroso, amplio y pujante para seguir ganando posiciones", aseguró el secretario de Estado.

En otro tramo de su intervención, Schale fijó como objetivo "aumentar nuestra participación en el comercio internacional de bienes" y recordó que "en 2011 el intercambio comercial con el resto del mundo alcanzó el récord de US\$160 mil millones, mientras que en 2019 tuvimos solo US\$100 mil millones", entre exportaciones e importaciones.



Por último, recordó que "le estamos poniendo el pecho a una doble crisis: la de la pandemia más la que dejó el Gobierno anterior con la profundización del desempleo, la pobreza y una desindustrialización inédita que acumuló 45 meses de caída".

"En este escenario, la consigna fue preservar la vida de los argentinos y del entramado productivo, y para eso desplegamos una serie de instrumentos que nos permitieron preservar las empresas y hoy poder ver signos muy claros de reactivación, aunque con cierta heterogeneidad entre sectores", concluyó Schale.

El secretario de Industria expuso en la última jornada del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción que organiza IPA y cuenta con la participación de representantes del arco empresario, sindical y del sector público.



### JORNADA •••

# "La reactivación industrial se va consolidando en octubre y noviembre" –

El secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, subrayó que se registran "signos de reactivación muy claros, con niveles de actividad superiores a los de septiembre del 2019, que se van confirmado también en octubre y en noviembre", al exponer esta tarde en el primer Congreso Industrial organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Schale aseguró que "Argentina tiene una única salida: la del trabajo argentino y la producción nacional" y dijo que "el principal problema de la estructura económica nacional es su restricción externa, su escasez de dólares para financiar el crecimiento" económico.

En este sentido, el funcionario dijo que "estos conflictos estructurales se resuelven sin atajos: exportando más y sustituyendo importaciones" y exhortó a los empresarios **pyme** a "dar los debates necesarios en los medios de comunicación y contar que estamos reactivando la industria y generando trabajo para la sociedad argentina".

"Queremos potenciar al máximo nuestras capacidades productivas y para ello vamos a priorizar la producción nacional como principal proveedor del mercado interno; las **pymes** necesitan un mercado local vigoroso, amplio y pujante para seguir ganando posiciones", aseguró el secretario de Estado.

En otro tramo de su intervención, Schale fijó como objetivo "aumentar nuestra participación en el comercio internacional de bienes" y recordó que "en 2011 el intercambio comercial con el resto del mundo alcanzó el récord de US\$160 mil millones, mientras que en 2019 tuvimos solo US\$100 mil millones", entre exportaciones e importaciones.



Por último, recordó que "le estamos poniendo el pecho a una doble crisis: la de la pandemia más la que dejó el Gobierno anterior con la profundización del desempleo, la pobreza y una desindustrialización inédita que acumuló 45 meses de caída".

"En este escenario, la consigna fue preservar la vida de los argentinos y del entramado productivo, y para eso desplegamos una serie de instrumentos que nos permitieron preservar las empresas y hoy poder ver signos muy claros de reactivación, aunque con cierta heterogeneidad entre sectores", concluyó Schale.

El secretario de Industria expuso en la última jornada del Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción que organiza IPA y cuenta con la participación de representantes del arco empresario, sindical y del sector público.





# "Hay un gobierno que le da sustentabilidad al sector pyme" –

Audio:

http://www.fmlapatriada.com.ar/hay-un-gobierno-que-le-da-sustentabilidad-al-sector-pyme-industrial/

El dirigente industrial habló del primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que cerraba hoy, y también destacó que incluso "en plena pandemia, estamos recuperando la industria con niveles que vienen creciendo a un 3, 4 por ciento interanual con respecto al año pasado".

19 noviembre, 2020 Primera Destacada, Salvemos Kamchatka

El presidente de **Industriales Pymes Argentinos**, **Daniel Rosato**, aseguró, en diálogo con FM La Patriada, que el gobierno de Alberto Fernández "está tomando medidas muy importantes para todo el sector **pyme** industrial".

"Creo que esto se hace a través de la unidad", aseveró Rosato, quien también subrayó la necesidad de plantearse como desafío cómo mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y los marcos legales a las **pymes** para que den más puestos de trabajo.

Según **Rosato**, hoy en Argentina hay un gobierno "que le ha dado sustentabilidad al sector **pyme** industrial, para que no cerraran 15.000 **pymes** industriales que hoy están recuperando la actividad"

El dirigente industrial, asimismo, remarcó el hecho de que, "en plena pandemia estamos recuperando la industria con niveles que vienen creciendo a un 3, 4 por ciento interanual con respecto al año pasado".





### "En esta unidad buscamos como potenciar y armar un proyecto para reindustrializar Argentina" – FM La Patriada - Salvemos Kamchatka (Vía RadioCut)

19 de noviembre, 2020 08:46

Danielo Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos: "Consideramos un éxito este Congreso porque hemos creado un nuevo actor político formado por las industriales pymes, sindicatos, organizaciones sociales, el gobierno (...) En esta unidad, todos juntos, buscamos como potenciar y armar un proyecto para reindustrializar Argentina". Además dijo: "El gobierno está tomando medidas importantes para el sector pyme industrial y darle sustentabilidad, apoyo para potenciar algunos sectores sensibles, darle previsibilidad y continuidad a futuro". Y remarcó: "Esto se hace a través de la unidad, han participado diferentes sectores de la industria con propuestas"

#### Audio:

https://ar.radiocut.fm/audiocut/en-esta-unidad-buscamos-como-potenciar-y-armar-un-proyecto-para-reindustrializar-argentina/





### Exposición Mesa Textil - Marco Meloni y Teddy Karagozian #PrimerCongresoIndustrial – 19/11/2020 - Primer Congreso Industrial Del Consenso Nacional (Vía Youtube)

Exposición Mesa Textil

Marco Meloni, Vicepresidente de IPA, Vicepresidente de Protejer

Teddy Karagozian, Presidente de TN PLATEX

Video: <a href="https://youtu.be/6Th5EMmL3Ns">https://youtu.be/6Th5EMmL3Ns</a>



## **Noviembre 20**



### ámbito

### "Hay claros signos de reactivación" - 20/11/2020 Ambito Financiero - Nota - Economía - Pag. 7

El secretario de Industria, Ariel Schale, afirmó que se registran "signos de reactivación muy claros", en el sector manufacturero, y que se verifican niveles de producción superiores a los de septiembre de 2019 "que se van confirmando en octubre y noviembre". Schale expresó estos conceptos en el marco del primer Congreso Industrial organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA). El funcionario aseguró que "Argentina tiene una única salida: la del trabajo y la producción nacional". Al respecto, sostuvo que "el principal problema de la estructura económica nacional es su restricción externa, su escasez de dólares para financiar el crecimiento". En este sentido, Schale señaló que "estos conflictos atajos, exportando más y sustituyendo estructurales se resuelven sin importaciones" y exhortó a los empresarios pyme a "dar los debates necesarios en los medios de comunicación para contar que estamos reactivando la industria y generando trabajo para la sociedad argentina". No obstante, datos privados ponen algunos límites al optimismo oficial. Al 18 de octubre, unas 150 mil empresas tenían inactivo a más del 30% de su planta de personal. La información corresponde a un estudio de la Fundación Observatorio Pyme el cual señala que "sólo el 4% del segmento empresarial Mi**PyME** tiene completamente inactivo aún a todo su staff". El informe revela que las empresas de Construcción y de Comercio son las que relativamente menos han podido reactivar a sus trabajadores.



### ámbito

### "Hay claros signos de reactivación" - 20/11/2020 Ambito Financiero - Nota - Economía - Pag. 7

El secretario de Industria, Ariel Schale, afirmó que se registran "signos de reactivación muy claros", en el sector manufacturero, y que se verifican niveles de producción superiores a los de septiembre de 2019 "que se van confirmando en octubre y noviembre". Schale expresó estos conceptos en el marco del primer Congreso Industrial organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA). El funcionario aseguró que "Argentina tiene una única salida: la del trabajo y la producción nacional". Al respecto, sostuvo que "el principal problema de la estructura económica nacional es su restricción externa, su escasez de dólares para financiar el crecimiento". En este sentido, Schale señaló que "estos conflictos atajos, exportando más y sustituyendo estructurales se resuelven sin importaciones" y exhortó a los empresarios pyme a "dar los debates necesarios en los medios de comunicación para contar que estamos reactivando la industria y generando trabajo para la sociedad argentina". No obstante, datos privados ponen algunos límites al optimismo oficial. Al 18 de octubre, unas 150 mil empresas tenían inactivo a más del 30% de su planta de personal. La información corresponde a un estudio de la Fundación Observatorio Pyme el cual señala que "sólo el 4% del segmento empresarial Mi**PyME** tiene completamente inactivo aún a todo su staff". El informe revela que las empresas de Construcción y de Comercio son las que relativamente menos han podido reactivar a sus trabajadores.



# LA CAPITAL

# Kulfas: la industria muestra "claros indicadores" de reactivación -

Destacó que el sector mostró subas interanuales en septiembre, octubre y lo que va de noviembre. Anuncian inversiones

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que la actividad industrial mostró "índices claros de recuperación en términos interanuales" en septiembre, octubre y lo que va de noviembre. El funcionario participó ayer de un encuentro virtual organizado por la entidad empresarial estadounidense Council of the Americas.

Kulfas dijo también que "se va reactivando el consumo a partir de la gradual normalización de la movilidad y el lanzamiento de programas oficiales que están dando resultados, como el Ahora 12".

En la misma línea, el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, subrayó que se registran "signos de reactivación muy claros", al exponer esta tarde en el primer Congreso Industrial organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA). Parte de ese impulso se verificó, por ejemplo, en los créditos para la compra de motocicletas de hasta \$ 200.000, que lanzó recientemente el gobierno nacional. Según informó ayer el Banco Nación, esos préstamos a un plazo de 48 meses y una tasa final del 28,5%, se agotaron en las primeras 72 horas de vigencia. En total, más de 45 mil personas ingresaron desde el lunes al sistema del banco para averiguar por la línea de financiamiento. También hay una incipiente corriente de inversión. Por ejemplo, la fabricante estadounidense de bicicletas Specialized anunció ayer que invertirá \$ 500 millones en el país para comenzar a ensamblar sus productos con la expectativa de desarrollar proveedores locales y exportar al mercado regional. Se pondrá en marcha en el taller de ensamblado en el Parque Industrial de la



localidad bonaerense de Garín. Specialized es una de las principales fabricantes de bicicletas del mundo, con oficinas centrales en California en los Estados Unidos. La empresa comenzará con una primera producción de 4500 bicicletas para 18 modelos en el primer semestre; luego espera pasar a una segunda tanda de 7000 bicicletas para 23 modelos; y tiene como objetivo alcanzar una producción de 20.000 bicicletas al año en el país. El anuncio se suma al que dio a conocer la semana pasada la empresa suiza Scott, considerada como la principal fabricante de bicicletas de Europa, que comenzará a ensamblar en la Argentina siete de sus modelos, a través de un acuerdo alcanzado con el grupo nacional La Emilia, que produce en el país las motocicletas Motomel y trabaja también para otras marcas. En cuanto a los productos argentinos de exportación, el precio de la soja registró una nueva suba en el mercado de Chicago gracias a la fuerte demanda del grano estadounidense, con lo que alcanzó un nuevo máximo de u\$s 432,66 la tonelada. En Rosario, la oleaginosa se desacopló de la suba internacional y cayó \$ 45 hasta los \$ 28.100 la tonelada. En el mercado local de divisas, la cotización del dólar oficial subió 17 centavos respecto al cierre de ayer, en tanto en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,5%, a \$ 149,87. Con similar tendencia, el denominado dólar MEP operó con un incremento de 0,4%, en \$ 146,53 por unidad. En sentido contrario, el blue bajó un peso, a \$ 163 por unidad. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense subió 13 centavos respecto a la víspera, en \$ 80,28. La autoridad monetaria cerró la rueda con un saldo negativo de u\$s 50 millones. "En el mercado del dólar, bajó el blue y subieron levemente las cotizaciones que surgen de la plaza bursátil "En el mercado del dólar, bajó el blue y subieron levemente las cotizaciones que surgen de la plaza bursátil Las reservas brutas del Banco Central bajaron u\$s 130 millones y perforaron los u\$s 39.000 millones. Los activos brutos de la autoridad monetaria cedieron hasta los u\$s 38.940 millones, mínimos desde principios de 2017. En el mes bajaron u\$s 916 millones. Entre otras cosas, impactó la baja del 1% en el precio del oro, y del 0,4% en el yuan chino, ante el fortalecimiento del dólar a nivel global. El Ministerio de Economía obtuvo financiamiento por \$ 210.517 millones a través de una nueva colocación de bonos en pesos, con lo que logró cubrir de manera holgada los \$ 174.200 millones que debía enfrentar en vencimientos. De esta forma, para noviembre se acumuló un financiamiento neto positivo cercano a los \$ 40.000 millones cuando resta aún una licitación en el mes. Wall Street cerró con leves subas en los sectores del petróleo y el gas, tecnología y servicios al consumidor, pero con retrocesos en servicios públicos, telecomunicaciones y salud, lo que caracterizó el clima de negocios de Nueva York. El Dow Jones creció 0,2%, el S&P 500 subió 0,4% y el Nasdaq escaló 0,9%.